

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



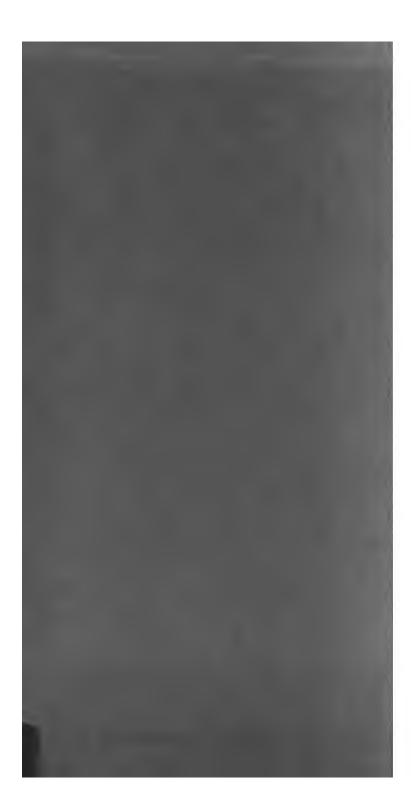







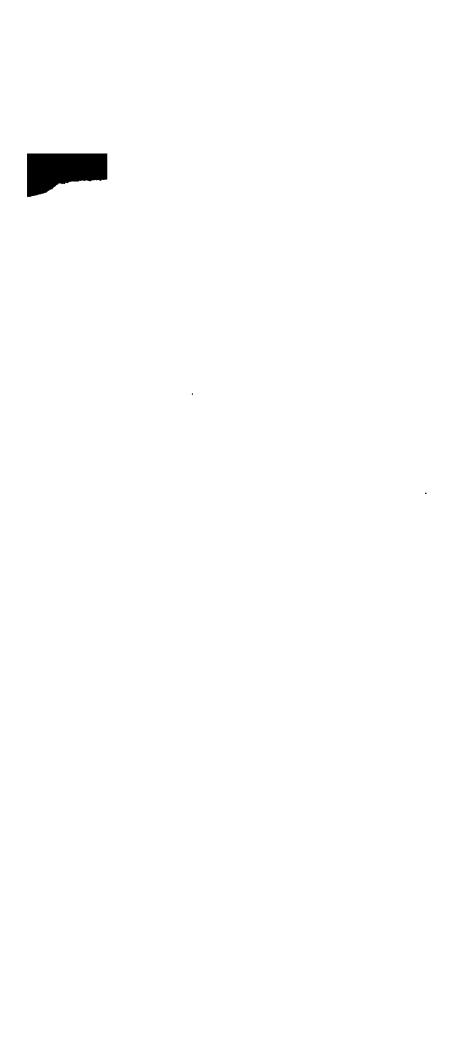

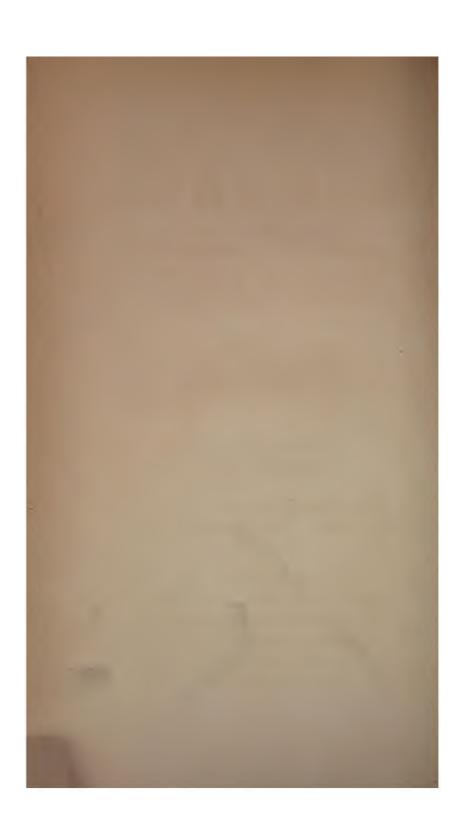

## DELLA

# ISTORIA D'ITALIA

## ANTICA E MODERNA

# DEL CAV. LUIGI BOSSI,

Socio dell' I. R. Istituto delle Scienze e dell' I. R. Accademia delle Belle Arti di Milano, della R. Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Archeologica di Roma, della Pontaniana di Napoli, di quella de' Georgofili di Firenze, degli Etruschi di Cortona ecc.

CON CARTE GEOGRAFICHE E TAVOLE INCISE IN RAME.

VOLUME V.

# MILANO,

PRESSO GLI EDITORI S G. P. GIEGLER, LIBRAJO.

G. B. BIANCHI E C.º, STAMPATORI.

1819.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRAN'S
ASTOR, LENOS
TIL DEN FOUNDATION

DAI TIPI DI G. B. BIANCHI E C.º

9509 W/36 01.603 9500 W/36 9500 W/36

# CONTINUAZIONE

DELLA

# PARTE SECONDA

DEL

# LIBRO SECONDO.

## CAPITOLO XXXV.

Della storia di Roma e della italia dal principio sino al fine della guerra Numidica.

Nuovi Consoli eletti in Roma. Calpurnio Bestia attacca Giugurta e vende la pace. - Viaggi rapidi de' Romani. Giugurta viene in Roma citato dal popolo, e fa uccidere Massiva. Postumio spedito in Africa. - Metello passato in Africa ripara i torti che fatti aveva a quell'impresa l'imperizia di Aulo Postumio. Sue prime mosse contra Giugurta. - As-

sedio di Zama. Trattative di pace. Continuazione della guerra. - Rivalità di Mario con Metello. Congiura contra Giugurta scoperta e mandata a voto. Mario è fatto console. - Sventurata spedizione di Longino nella Gallia Narbonese. Mario riunisce una poderosa armata. Nuove imprese di Metello nell' Africa. Mario giugne ad Utica, e Metello torna in Roma e trionfa. - Azioni gloriose di Mario. Presa di Capsa e di Moluca. Giugurta si unisce con Bocco re della Mauritania. - Silla in Africa. Continuazione della guerra con Giugurta e con Bocco. - Viaggio di Silla nella Mauritania. - Trattative intavolate con Bocco. Negoziazione di Silla con Bocco. Prigionia di Giugurta. Fine della guerra Numidica.

S. 1. In un momento importantissimo, quale era quello del principio della guerra con Giugurta, eletti furono consoli Scipione Nasica, uomo pieno di virtù, che rifiutato aveva con costanza i doni di Giugurta, e Calpurnio Bestia, uomo valoroso ed osservantissimo della militare disciplina, ma di una sordida avarizia, e disposto a fare della guerra una specie di traffico. A questi appunto la sorte accordò la destinazione nella Numidia. Mentre egli occupavasi a levare l'armata, Giugurta spedì un di lui figlio con due dei primari suoi cortigiani a Roma, affine di spargere l'oro a piene mani onde allontanare la procella che lo minacciava, il che spaventò

altamente il consolo, che già riguardava la guerra numidica come una ricca messe a lui preparata. Studiossi per ciò di attraversare i maneggi dei deputati numidi, ed ottenne che rimandati fossero fuori d' Italia entro dieci giorni, a meno che dare non volessero in mano della repubblica il re medesimo e tutti i di lui stati. Non furono dunque neppure ascoltati, e partirono senza entrare nella città. Dubitando però Bestia di essere un giorno molestato dai tribuni del popolo, e di dover rendere conto della sua condotta, si associò nella spedizione alcuni dei principali membri del senato sotto il pretesto di giovarsi dei loro consigli, ma più veramente per rigettare sopra di essi tutti i torti della condotta che egli proponevasi di tenere. Tra questi fu scelto anche Scauro, uomo come già si disse, di altissimo credito, eloquentissimo, ma vilmente dominato dall'interesse. Le legioni si imbarcarono a Reggio, d'onde passarono in Sicilia e quindi in Africa. Il consolo attaccò tosto gli stati di Giugurta; prese a forza molte piazze, e fece grandissimo numero di prigionieri, il che tutto era diretto a condurre Giugurta ad una trattativa. Questo principe che contava sul prestigio dell' oro e sulla avarizia di Scauro, piuttosto che su quella del consolo che ancora non conosceva; chiese una conferenza e la ottenne, non meno che una immediata sospensione di qualunque ostilità. Il questore Sestio fu spedito a Vacca, dove Giugurta risedeva, sotto

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LUNOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

di terra e di marc. Si è veduto nel cap. antecedente un consolo rimanere buona parte dell'anno in Roma, passare quindi con una armata i Pirenei, soggiogare alcuni popoli, trasferirsi poi nelle Alpi Carniche, meritare un trionfo e tornare lo stesso anno in Roma; ed ora si vede altro consolo levare tranquillamente un' armata, condurla per terra fino a Reggio, di là passare in Sicilia, inoltrarsi nell'interno dell' Africa, occupare una parte della Numidia, trattare e conchiudere una pace, quantunque ignominiosa, e tornare in Roma per le nuove elezioni, cioè alcun tempo innanzi la fine dell'anno medesimo. Questa rapidità di mosse, di viaggi e di azioni, che si osserva frequentissima in questo periodo della storia, non è attribuibile ad altro se non ai pochissimi imbarazzi che seco traevano le armate, le quali altro non avevano a fare che percorrere materialmente il cammino, non occupandosi i Romani di portare seco loro molti attrezzi, nè viveri, che per le relazioni loro estesissime trovavano in ciascun luogo. I consoli pure, e i comandanti dei diversi corpi viaggiavano senza lusso, senza numeroso seguito, senza preparativi; e quindi si è veduto Scipione passare in Ispagna, di là in Africa, tornare nella Spagna, recarsi in Roma, e quindi comparire di nuovo al suo campo nella Spagna in brevissimo tempo. Spesse volte nell'antica storia si parla di bagagli, di carri da trasporto e d'altri simili oggetti; ma per lo più si applicano ad altri popoli,

ai Sanniti, ai Galli, agli Spagnuoli, ai Greci; rarissime volte ai Romani; è bensì vero che alcune di quelle nazioni coi carri medesimi e coi bagagli fortificavansi ne'loro campi, mentre la tattica de' Romani non ammetteva se non palafitte o diversi ordini di pali piantati tutto all'intorno nella terra. che sul luogo si pigliavano. Egli è perciò che Scipione Emiliano ai suoi soldati ingiugneva di portar sempre nuovi pali, finchè atti fossero a farsi colle loro spade un riparo. Postumio Albino ebbe allora in sorte la Numidia, il che prova, benchè questa riflessione sia sfuggita a tutti gli storici, che malgrado la approvazione del trattato conchiuso da Bestia, quella guerra non si dava per terminata; e Rufo, destinato alla Macedonia, ricevette l'ordine di andare contra gli Scordisci, che sebbene spinti al di là del Danubio, trovato avendo quel fiume agghiacciato nell'inverno, ripassato lo avevano sul ghiaccio, e venuti erano a devastare alcune provincie romane. Nella Macedonia altronde penetrati erano i Triballi, popoli della bassa Mesia, che abitavano il paese ora conosciuto sotto il nome di Bulgaria, ed i Daci, abitatori dell'alta Mesia, di cui alcuni geografi hanno esteso i confini dalla Sarmazia Europea al settentrione e dall'Ungheria all'Occidente, lungo il corso del Danubio fino al Ponto Eusino. I Triballi e i Daci avevano lasciati sul loro passaggio orme spaventose della più terribile barbarie; ma Rufo gli attaccò impetuosamente, gli obbligò a passare un fiume

detto Ebro, dove molti si annegarono, rotto essendosi il ghiaccio che quel fiume copriva; e tornato in Roma ottenne il trionfo. Gli Scordisci pure furono respinti nelle antiche loro sedi. Roma riguardava con orrore il trattato conchiuso con Giugurta, benchè molti senatori affettassero di conservare su quell' atto il più profondo silenzio. Alfine un tribuno, detto Memmio, propose che si citasse Giugurta medesimo a comparire innanzi al popolo, soggiugnendo che se sottomesso erasi di buona sede, venuto sarebbe; e se non obbediva, chiara ne sarebbe risultata la nullità del trattato e la corruzione de' comandanti che conchiuso lo avevano. Molto onorante per la romana repubblica riesce il vedere, che mentre venali erano e venduti in realtà, i suoi magistrati; un plebeo osasse proporre, e la plebe non dubitasse di adottare che citato fosse innanzi ad essa un re straniero, lontano e potente. Giugurta su citato, ed il pretore Cassio, uomo integerrimo, fu spedito con quel decreto nella Numidia. Egli trovò nella armata romana i più gravi disordini; tutti eransi dati ad ammassare dell'oro per qualunque mezzo; alcuni venduto avevano a Giugurta i trenta elefanti promessi; altri avevano fatto traffico dei disertori e dei prigionicri; altri perfino dati cransi a saccheggiare le provincie degli alleati. Il pretore cercò solo di indurre Giugurta a recarsi in Roma, e gli dicde per salvaguardia dignitosa la pubblica fede e la sua parola. Giugurta entrò in Roma senza alcuna pompa e vestito umilmente, affine di destare la compassione del popolo; ma segretamente cominciò a corrompere di bel nuovo i magistrati, e riuscì a guadagnare uno dei tribuni detto Bebio Salca; presentossi quindi alla assemblea, dove Memmio gli rinfacciò la di lui ingratitudine verso la famiglia di Micipsa, la di lui crudeltà, l'ambizione smisurata, l'assassinio dei due fratelli, e la disubbidienza agli ordini del senato. « Tu portata non avresti l'audacia a questo punto, » soggiunse il coraggioso tribuno, se una fazione di » scellerati venduto non ti avesse il suo favore. » Noti sono i magistrati che tu hai corrotti; » loro zelo per la tua causa gli ha traditi; ma noi » vogliamo dalla tua bocca udire i loro nomi. A » questo patto soltanto tu puoi contare sulla cle-» menza del popolo. Parla, o Giugurta, e rispondi » alle nostre domande. » Il re stava per rispondere, allorchè Bebio in tuono imperioso gl'impose silenzio. Un uomo meno imprudente sarebbe stato confuso all' udire i terribili clamori che quest' atto eccitò nel popolo; ma egli volle persistere ostinatamente nella sua opposizione, cosicchè l'assemblea si disciolse e Giugurta si fece più animoso. Massiva figliuolo di Gulussa, partigiano di Aderbale, che dopo l'assassinio di quel re rifuggito erasi in Roma, era stato da alcuni patrizj consigliato a chiedere per se il regno da Giugurta usurpato. Giugurta nella città stessa di Roma fece assassinare

dotto al pretore, al quale confessò di avere commesso quel delitto ad istanza di Bomilcare, altro de' seguaci di Giugurta. Bomilcare fu citato, ma Giugurta lo fece uscire nascostamente di Roma, ed , in Africa rimandollo. Questa fuga improvvisa faceva ricadere tutto il torto sopra Giugurta, nè questi chiamare potevasi in giudizio, perchè in Roma trovavasi sotto la pubblica fede e come, ora direbbesi, con salvocondotto. Il senato gli fece dunque intimare l'ordine di uscire all'istante dalla città, il che fec' egli senza congedarsi dai magistrati; e dicesi che nell'uscire esclamasse: « Oh! città mer-» cenaria! Tu saresti disposta a venderti, se un » mercante trovassi abbastanza facoltoso per com-» perarti ! » Egli è certo che moltissimo oro sparse Giugurta in Roma nelle sue ambasciate, nella sua venuta ed anche durante le sue guerre in Africa: il che serve di prova che anche a que' tempi, in cui raro generalmente era quel metallo, moltissimo oro ricavavasi in Africa dalle sabbie, come della polvere d'oro si fa ancora oggidì grandissimo traffico sulle sue coste. Tosto che Giugurta fu partito, fu annullato l'infame trattato conchiuso da Bestia; e Postumio, riunita in fretta una nuova armata, passò in Africa, lusingandosi di porre fine a quella guerra entro quell'anno, benchè molto innoltrato; ma lo scaltro Numida

trovò mezzo di temporcggiare, singendo talvolta di

volersi sottomettere, e dichiarando poco dopo che la vita perderebbe anzichè la corona. Postumio fu dunque obbligato a tornare in Roma per le nuove elezioni e fu ricevuto con disprezzo; non lasciando molti di sospettare, che tradita avesse la patria al pari dei di lui predecessori, e che l'oro di Giugurta avesse sospeso le operazioni di un'armata, il di cui sostentamento nell'Africa somme prodigiose costava alla repubblica.

alla repubblica. 3. Mentre il consolo trovavasi nell' Africa, un tribuno del popolo detto Licinio Crasso, una legge aveva fatto adottare contra il lusso, a trenta soli assi limitando la spesa che un cittadino poteva fare nel suo banchetto nei giorni di solennità e di mercato, ed a sole tre libbre di carne fresca ed una di carni salate il vitto giornaliero de' cittadini medesimi, libera lasciando la quantità sola de' legumi. Altro tribuno detto Manilio una legge propose pure, assinchè giudicati sossero tutti coloro che da Giugurta si erano lasciati corrompere. Benchè applaudite fossero quelle leggi, i tribuni non ottennero di essere nella loro carica confermati. Due anni durarono le inquisizioni relative ai magistrati corrotti; ma Scauro, il più colpevole di tutti, ottenne di essere trascelto il primo a quell'incarico, e severamente procedendo, in esilio perpetuo mandò parecchi senatori, un pontefice, (cosa fino a quel tempo inudita), ed i consoli cessati Calpurnio Bestia, Fostumio Albino ed Opimio, che morì

di miseria a Dirrachio. Silano, altro dei nuovi consoli, la guerra portò contra i Cimbri ed i Teutoni, ma al primo attacco fu interamente disfatto; e tutta la Gallia Narbonese su esposta alle devastazioni di que' barbari, ad eccezione solo delle città murate che que' rozzi guerrieri non sapevano assediare. Metello l'altro consolo, partì per la Numidia, e i torti riparò cagionati dall'imperizia di Aulo Postumio, al quale Albino di lui fratello cessando dal consolato, rimesso aveva il comando dell'armata, e che questa imprudentemente aveva esposto nell' inverno all' assedio di Suthul, fortezza in quella stagione inaccessibile, dove Giugurta sorpreso lo aveva, ed impadronito erasi del di lui campo colla forza in parte, ed in parte coll' oro, col quale corrotto aveva non Aulo stesso, disprezzandolo, ma i capi di due coorti de' Traci, e di altra dei Liguri. Aulo, abbandonato da molti de' suoi e cinto da ogni parte, si era veduto costretto ad arrendersi, e tutta l'armata cra passata sotto il giogo, obbligandosi altresì il comandante ad uscire dalla Numidia entro dieci giorni, per il che le truppe eransi sparse confusamente nel territorio che appartenuto aveva ai Cartaginesi. Metello giunse in quel punto, annullato essendo dal senato il trattato conchiuso da Aulo, e giunse con forze poderose, che il senato ed il popolo accordate gli avevano, lusingandosi che col suo valore ed il suo disinteresse ristabilita avrebbe la gloria del nome romano. Metello condotto aveva

seco per suo luogotenente il celebre Mario; e Giugurta, ben comprendendo che corrompere non poteva quel consolo, una deputazione gli spedì, colla quale il perdono chiedeva per se e per i suoi figli. Metello disfidò di quelle scaltre offerte; ma presi a parte gli ambasciadori, impegnolli a promettere che dato gli avrebbono in mano vivo o morto il loro re. Quella trama fu scoperta, ed il consolo entrò tosto nella Numidia, dove sebbene alcuna opposizione non trovasse, avanzar fece l'armata sempre in ordine di battaglia. Presentossi innanzi a Vacca, dove molti trafficanti italiani trovavansi, e questa ben tosto si arrese, e ricevette romano presidio. Di là penetrò nel centro della Numidia, dove Giugurta teso aveva una imboscata ai Romani al piede di una montagna; ma Metello scoverto avendo alcuni cavalli nascosti fra le boscaglie, cangiò ad un tratto l'ordine della armata e del cammino, e l'ala destra rafforzò, ben vedendo che passare doveva presso le nemiche insidie. Giugurta, vedendolo sceso in buon ordine dalla montagna, ne fece occupare da 2000 uomini la sommità, e nel momento medesimo diede il segnale dell'attacco. I Romani non riuscirono tuttavia ad impegnare una battaglia generale. I Numidi si limitarono ad attaccare parzialmente, e ad eseguire varie scorrerie sui fianchi della armata, e sulla sera si dispersero senza che dichiarata fosse da alcuna

parte la vittoria. Rutilio però, altro dei luogotenenti di Metello, che maggiormente erasi avanzato nella pianura, attaccato da Bomilcare, non solo vigorosamente lo respinse, ma quattro elefanti acquistò, e 36 ne fece perire. Metello si riunì il giorno seguente con Rutilio, e ben tosto fu informato che Giugurta era stato dalla sua armata abbandonato, il che tra i Numidj avveniva ogni qualvolta una battaglia era stata perduta; e che quel re, ritiratosi in mezzo ai boschi ed agli scogli, studiavasi di riunire nuove truppe. Non giudicò Metello di doverlo inseguire, ma limitossi a devastare quelle provincie; e Giugurta ricomparve alla testa di un drappello, che ora direbbesi un campo volante, col quale tutti sterminava i Romani che sbandati trovava alla campagna, e riparava quindi nelle foreste. In Roma si rendettero grazie agli Dei per le vittorie di Metello, e celebrata fu non meno la sua probità che il suo valore.

4. Metello fu confermato nel comando della Numidia col titolo di proconsolo, anche dopo la elezione dei nuovi consoli Sulpicio Galba ed Ortensio, al quale, non si sa bene se per la di lui morte o per il di lui rifiuto, fu sostituito ben tosto Aurelio Scauro, che spedito fu nella Gallia Narbonese, affinche si opponesse ai Cimbri. Mario, geloso della gloria di Metello, divenne accrrimo di lui nemico, persuadendosi di nulla dovere a quel comandante, ma tutto al suo merito ed alla sua for-

Stor. d Ital. Vol. V.

tuna. Metello fu quindi forzato a tenersi in guardia contra gli attacchi di Mario, e con molto studio dispose le operazioni della armata, assinchè provveduta fosse di viveri, ed i convogli scortati fossero di continuo dalla cavalleria. A questa ordinò di portare l'incendio e la strage in tutte le città della Numidia; laonde Giugurta costretto si vide ad uscire in campo, ed a seguire i passi de'Romani, che egualmente erano studiosi di evitarne gli attacchi. Riuscì egli tuttavia ad incendiare alcuni loro magazzini, e dicesi che avvelenasse ancora alcune sorgenti sul passaggio delle legioni. Metello vide la necessità di condurlo ad una battaglia, e l'assedio pose innanzi a Zama; ma Giugurta lo prevenne, ed un forte presidio colà pose, composto in gran parte de' disertori di Roma. Passò quindi a Sicca, dove Mario era stato spedito a cercare viveri, e giunto all'istante che Mario usciva dalla città medesima con grosso convoglio, furiosamente lo attaccò. Mario respinse con tanto vigore i Numidi che il suo nome divenne tra essi terribile; arrivò col convoglio sotto a Zama, alla quale città Metello sece dare l'assalto, ma con perdita su respinto. Giugurta comparve durante la zussa, ed essendo tutti i legionari usciti onde essere spettatori dell'attacco della città, egli si impadronì di una delle porte del campo. Molti tra i Romani fuggirono, alcuni che a custodia stavano delle tende, si armarono solleciti; e 40 soli uomini, che collocati eransi su

di una eminenza nel campo medesimo, lo difesero con tanto vigore, che Mario ebbe il tempo di volare al loro soccorso, e di costrignere Giugurta alla fuga. La scena medesima rinnovossi il giorno seguente; Metello assalì di nuovo la piazza, che i disertori romani difesero con prodigioso valore; Giugurta mostrossi di nuovo in tempo dell'attacco, ma dalla cavalleria romana dopo un ostinato combattimento fu volto in fuga. La stagione però molto innoltrata obbligò il proconsolo a levare l'assedio di Zama; ma lusingandosi egli di rimanere al comando nella Numidia fino al termine di quella campagna, tutto dispose per la continuazione della guerra. Tentò ancora di guadagnare quello stesso Bomilcare, che assassinato aveva Massiva, a dargli tra le mani vivo o morto Giugurta, il che non onora la probità del duce romano. Bomilcure non fu insensibile alle offerte di Metello, ma limitossi a persuadere Giugurta a darsi in potere de'Romani, mostrandogli che alla sua vita si attentava. Giugurta spedi deputati al proconsole, offerendogli di sottomettersi alle condizioni che ad esso piacerebbe di imporre; e Metello col consiglio dei primari ufficiali chiese come patto preliminare, che gli si dessero 200,000 libbre d'argento, tutti gli elefanti, una quantità stabilita di armi e di cavalli, e tutti i disertori. Giugurta si arrendette, e le condizioni adempì in gran parte, quella specialmente dei disertori, che in numero erano di 3000, ed in gran parte

Traci o Liguri, dei quali alcuni ebbero le mani recise, altri furono uccisi a colpi di frecce, ed altri bruciati vivi. Vedendo per tal modo quel re indebolito, Metello citollo a comparire personalmente a Tisidio, città della Numidia, onde ascoltare potesse l'ulteriore suo destino. Giugurta fu spaventato a quell'avviso: temette di trovare una punizione proporzionata ai suoi delitti, e lusingato di conservare ancora la corona, risolvette di tentare di bel nuovo la sorte della guerra. « Uno scettro, diceva egli, » è assai più leggiero delle catene; meglio è il » perire alla testa di un'armata, che non il pre-» sentare al giogo una fronte coronata. » Riunì quindi frettolosamente nuove truppe; fortificò le piazze che ancora conservava, e tentò di impadronirsi di alcuna di quelle che già occupate avevano i Romani. Egli pose l'occhio sopra Vacca, dove Turpilio Silano era stato da Metello collocato con numeroso presidio. Guadagnò i principali tra gli abitanti, i quali in una festa solenne tutti gli usficiali ed i soldati romani invitarono alle case loro, e dopo il convito ciascuno scannò i suoi ospiti, uccidendo a colpi di pietre coloro che riusciti crano a fuggire nelle strade. Turpilio solo salvossi, che acquistato aveva colla dolcezza del suo carattere l'amore de' cittadini. Ma Metello non sì tosto su informato di quell'avvenimento, che verso Vacca spedì una legione con un corpo di Numidj che dati si crano ai Romani. Gli abitanti di quella città,

vedendo avanzarsi tranquillamente i cavalieri numidi, si lusingarono dell'arrivo di Giugurta, ed uscirono ad incontrarli; ma quella cavalleria li tagliò a pezzi, ed intanto la legione si impadronì delle porte, e gli abitanti che vi si trovarono, furono trattati con sommo rigore, e puniti severamente dopo due soli giorni da che commesso avevano quell'orribile misfatto. Turpilio fu giudicato, benchè Metello convinto fosse della sua innocenza; e Mario, onde irritare Metello, si fece accusatore di quel misero, il quale fu condannato ad essere battuto con verghe e quindi decapitato. La di lui innocenza non comparve in tutto il suo splendore se non dopo la di lui morte, del che tutto il campo fu dolente; il solo Mario vantossi di avere trovato il mezzo di suscitare a Metello una furia vendicatrice, che domandato gli avrebbe incessantemente il sangue di un amico.

5. Non limitossi Mario a queste dimostrazioni; ma cominciò pubblicamente a declamare contra Metello onde confermato non fosse nel comando dell' armata, e sparse artificiosamente la voce che Metello continuava a bello studio la guerra con lentezza; che troppo timido era per opporsi ad un nemico intraprendente, e che in una sola campagna egli offrivasi di dare Giugurta morto o vivo in Roma. Mario ancora contra Metello suscitò Gauda fratello di Giugurta, che il proconsolo non aveva trattato con tutto il rispetto che egli richiedeva,

negandogli il posto a destra nelle assemblee, e rifiutandogli una guardia di cavalieri romani; e Insingò questo principe, che se investito egli fosse del supremo comando, lo collocherebbe sul trono di Masinissa. Studiossi ancora Mario di procacciarsi i suffragi per la prossima elezione al consolato, ed a Metello chiese licenza di recarsi a quest' oggetto in Roma, al che Metello rispose che allora avrebbe potuto ambire il consolato quando il giovane di lui figlio giunto fosse all'età necessaria per essere di lui collega. Metello spinse allora Bomilcare a soddisfare all' impegno preso di dargli in mano morto o vivo Giugurta, e Bomilcare si associò a quest' oggetto con Nabdalsa, altro dei favoriti del re. Erasi già stabilito il giorno, nel quale scoppiare doveva la congiura; ma Nabdalsa non essendosi trovato al luogo convenuto, Bomilcare gli scrisse una lettera, affine di sollecitare la di lui venuta, nella quale si rappresentava necessaria la perdita di Giugurta, dipinto come un assassino, i di cui affari erano allora in tristissimo stato. Nabdalsa, che trovavasi stanco, lesse

stabilito il giorno, nel quale scoppiare doveva la congiura; ma Nabdalsa non essendosi trovato al luogo convenuto, Bomilcare gli scrisse una lettera, affine di sollecitare la di lui venuta, nella quale si rappresentava necessaria la perdita di Giugurta, dipinto come un assassino, i di cui affari erano allora in tristissimo stato. Nabdalsa, che trovavasi stanco, lesse la lettera e si addormentò; intanto un di lui confidente, che alcuni suppongono di lui segretario, trovò la lettera, la lesse, e corse ad avvertire di tutto il re. Svegliatosi Nabdalsa, inseguire fece ben tosto colui che trafugata aveva la lettera; nè potendo questi essere raggiunto, recossi in persona dal re, al quale disse che egli stesso avrebbe dato avviso di tutto, se non fosse stato dalla scelleratezza di

un suo domestico prevenuto. Giugurta finse di ammettere la scusa, ma a morte danno Bomilcare e presso che tutti i di lui complici. Metello cedette allora alla importunità di Mario, e gli permise di recarsi in Roma, dodici soli giorni innanzi la elezione; e Mario (ciò che parrà incredibile) dicesi passato in sei giorni dal centro della Numidia alla capitale del Lazio. Mario si diede con fervore a calunniare il proconsolo, ed a proclamare i propri meriti, ed il favore ottenne in particolare del popolo, sdegnato che già da alcun tempo solo i patrizj innalzavansi al consolato. Mario fu dunque eletto con Cassio Longino, e sebbene il senato avesse già per la terza volta nominato Metello proconsolo nella Numidia, ottenne egli dal popolo l'incarico di far la guerra a Giugurta. Strano riesce il vedere come in quell'epoca si disonorassero i più grandi capitani; Metello alle sue vittorie ed alla prudente sua condotta associando il tradimento; Mario rivalizzando invidiosamente con Metello, cercando ad ogni istante di calunniarlo, di soppiantarlo, e sacrificando perfino l'innocente Silano alla sua ambizione ed alla sua vendetta. Questa mancanza di buona fede, questo spirito di fazione, di rivalità, di raggiro, inferocì gli animi, destò la sete del sangue, aprì la strada a nuove contese, è preparò i giorni obbrobriosi delle proscrizioni di Silla.

6. Cassio Longino fu destinato alla Gallia Nar-

24

ausiliarie, ed ottenne in breve tempo alcune legioni compiute. Metello dal canto suo erasi mosso ad attaccare Giugurta, e trovato avendolo in luoghi

creduti da prima inaccessibili, era riuscito a mettere in fuga i Numidj, ed il re medesimo che ricoverato erasi coi suoi tesori in Tala, città fortificata. Metello lo aveva colà seguito, attraversando un deserto di 50 miglia di lunghezza, al quale oggetto erasi munito di viveri e d'acqua per 15 giorni. Egli aveva posto l'assedio a quella piazza, ma il re l'aveva abbandonata, amando meglio di ' errare tra i deserti; ed il presidio, composto in gran parte di disertori romani, aveva opposta la più ostinata resistenza. Metello non era riuscito ad impadronirsi di quella città se non dopo 40 giorni, ed il presidio, incendiato avendo il palazzo reale, aveva preferito di perire nelle fiamme anzichè arrendersi. I Getuli però che abitavano nelle parti interiori dell' Africa, ma che non avevano stabili abitazioni, ed erravano colle loro greggie nelle foreste, eransi armati in favore di Giugurta; e questo re assistito da que' popoli, erasi portato sulle frontiere della Mauritania, dove stretto aveva alleanza con Bocco, re di un popolo più disciplinato dei Getuli, che genero era di Giugurta medesimo. Ricomposta quindi un' armata poderosa, ed unito con Bocco, Giugurta aveva attaccato Cirta capitale della Numidia, dove i Romani avevano tutti i loro magazzini; e Metello, anzichè arrischiare una battaglia, tenevasi chiuso nei suoi trinceramenti. Fu allora che giunse a Metello l'avviso della elezione di Mario, e della sua destinazione al comando

dell'armata; e dicesi che egli spargesse alcune lagrime non tanto sul suo avvilimento, quanto sulla ingratitudine di Mario che soppiantato lo aveva. Egli sece tuttavia ogni sforzo affine di staccare Bocco da Giugurta; e medianti queste trattattive, ottenne se non altro di evitare una battaglia generale. Udito avendo alfine che Mario giunto era con numerose forze ad Utica, partì tosto per l'Italia, e da Rutilio suo luogotenente rimettere fece il comando dell' armata al rivale. Giunto in Roma, fece chiaramente conoscere la serie delle sue imprese, le città che conquistate aveva, le provincie soggiogate, le battaglie vinte, e per tal modo riguadagnò la stima e l'affetto de' cittadini, che il popolo non contento di riceverlo con grandi acclamazioni, gli decretò, come a riparo della commessa ingiustizia, l'onore del trionfo ed il nome glorioso di Numidico. Un tribuno ardì accusarlo di concussioni commesse nella provincia d'onde veniva; ma i giudici, ai quali egli volle rendere conto della sua gestione, ricusarono perfino di esaminare que' documenti, e dichiararono che la passata di lui condotta bastava a provare la di lui innocenza.

7. Mario, trovandosi alla testa di truppe non bene agguerrite, evitò egli pure di venire a battaglia coi Numidj; tenne solo di vista i movimenti dei due re alleati, occupò alcune piazze non munite, e limitossi ad impedire che si facessero scorrerie sulle terre degli alleati di Roma. I soldati cominciavano

a mormorare, a guardarlo con disprezzo, ed a vantare le glorie di Metello; il che indusse Mario a tentare la presa di Capsa, città situata in mezzo alle sabbie cocenti dell'Africa, e circondata da un vasto deserto, che sembrava renderla inaccessibile ad una armata. Essendosi egli dunque provveduto di viveri e d'acqua, cominciò a camminare nella notte onde ripararsi dagli ardori del sole, e senza comunicare ad alcuno il suo disegno, attraversò un paese abitato solo da serpenti di una grandezza mostruosa. Dopo tre notti di cammino giunsero le truppe alla distanza di due miglia da quella città, e dietro alcuni monticelli si nascosero come in imboscata; spedì quindi Mario la fanteria leggiera ad occupare le porte, e schierando tutta la sua armata innanzi alla città, tale spavento incusse agli abitanti, che tosto offrirono di arrendersi, solo chiedendo che loro si lasciasse la vita. Ma quel feroce guerriero, che atterrire voleva tutta la Numidia, non ascoltò alcuna proposizione, entrò nella città colla spada alla mano, la fece distruggere dai fondamenti, e volle che tutti fossero messi a morte gli abitanti capaci a portar l'armi, gli altri venduti come schiavi. Quest' atto di barbarie ottenne l'effetto desiderato; tutti gli abitanti de' contorni si sottomisero a gara, e da ogni parte recarono viveri all'armata. Egli passò fino agli ultimi confini della Numidia, ed una sola piazza trovò, detta Moluca, che si dispose a resistere, perchè situata sulla cima

di uno scoglio da ogni parte dirupato. Un solo sentiere conduceva alla fortezza, e questo tagliato nella roccia non ammetteva neppure due uomini di fronte; Mario perdette molto tempo sotto quella piazza, ma gli attacchi riuscirono sempre inutili, e gli assediati gettando dall'alto tizzoni accesi, tutte le macchine e le costruzioni de' Romani incendiavano. Finalmente un soldato ligure, occupato a cercare alcune lumache, che più numerose trovava nelle fenditure dello scoglio a misura che egli saliva. giunse fino alla cima, e vide che sguernito era il muro da quella parte, occupato essendo tutto il presidio a respignere un attacco che dall'altro lato mosso avevano i Romani. Scoprì in tal modo che introdurre si potevano nella piazza alcune centinaja d'uomini coraggiosi, e ne diede l'avviso a Mario. Il Ligure stesso servì di guida a quattro centurie munite di uncini, di martelli e di chiodi; e queste, approfittando di un nuovo attacco fatto dai Romani al lato opposto, che il presidio divertiva, diedero la scalata al muro, e penetrarono nella piazza. Alcune trombe fecero allora grande strepito; e gli assediati abbandonare dovettero il punto dell'attacco, il che diede campo ai legionari di innoltrarsi per lo stretto sentiere fino alla porta. Questa fu ben tosto atterrata, e Mario entrato in Moluca, fece mettere a morte tutto il presidio, si impadronì dei tesori del re, e quindi colle sue truppe passò a quartieri d' inverno.

8. Giunto era frattanto in Utica con poderoso rinforzo destinato all'armata consolare il celebre L. Cornelio Silla. Nato di una delle più illustri famiglie di Roma, egli aveva sortito dalla natura le doti più lusinghiere, un aspetto nobile, le maniere più gentili, ed una generosità superiore alle sue ricchezze. Da giovane egli si era abbandonato ai piaceri, seguendo il costume de' patrizj in quella ctà; ed una cortigiana detta Nicopoli, dopo avere seco lui diviso per lungo tempo il frutto della sua prostituzione, lo aveva, morendo, costituito erede di ampie facoltà. Fu allora che egli cangiò interamente il suo tenore di vita, e che datosi ai pubblici affari, ottenne di essere questore nell' anno medesimo in cui Mario fu eletto consolo. Mario troppo debole giudicato lo aveva per condurlo seco in Africa; fors' anche lasciato lo aveva in Italia per effetto di gelosia. Giunto però Silla all'armata, si assuggettò alle più gravi fatiche; altro vitto non usò che quello del semplice soldato, e studiandosi di imitare Mario stesso, ne guadagnò la stima e l'affetto. Sebbene la sua carica non lo obbligasse che ad occuparsi dello stipendio e del nutrimento della armata, ambiva tuttavia di essere a parte di tutti i pericoli della guerra. Mario tenevasi intanto presso le coste del mare, e le sue legioni ripartire voleva nelle città marittime, onde più facilmente provvedute fossero di viveri. Ma i due re riuscirono una sera a sorprendere l'armata in cammino,

e la fanteria romana che ordinata non era, si diede alla fuga. Giunse fortunatamente la cavalleria in soccorso, sostenne l'attacco furioso dei nemici, e diede tempo ai legionari di schierarsi. Silla si distinse in quella occasione; egli gettossi come un lione sopra un drappello di Africani, e molti ne tagliò a pezzi. Mario ancora fece prodigi di valore; egli respinse da ogni lato il nemico, e ritiratosi insensibilmente verso due vicine eminenze, colà raccolse tutta l'armata, e ben presto fortificò quella che più dolce aveva il pendio, e al piede della quale trovavasi per buona sorte una sorgente. I due re distribuirono le loro truppe nelle vicinanze, lusingandosi della vittoria nel di vegnente; e gli Africani, accesi avendo grandi fuochi, danzavano e tripudiavano all'intorno. Mario, che dall'eminenza vedeva le loro follie, si tenne tranquillo finchè i nemici ritirarsi vide alle loro tende per prendere alcun riposo. Allora schierate le legioni in ordine di battaglia, e collocate nella prima linea tutte le trombe, si avanzò in silenzio, e giunto presso alle tende ordinò che le trombe dessero il segnale dell'attacco, e tale spavento sparse ne' Numidj, svegliati improvvisamente da quel rumore, che la maggior parte fuggirono seminudi. I Romani gli inseguirono, e tale strage ne fecero, che si disse non avere mai Giugurta in alcun combattimento fatta una perdita così grande. Di là a quattro giorni egli tentò di

nuovo di sorprendere i Romani; ma Mario, che

disposto era a quell' attacco, sconfisse interamente l'armata nemica, sebbene, rafforzata da un numeroso corpo condotto da Voluce figliuolo di Bocco, il numero eccedesse di 90,000 uomini. Si narra che Giugurta alla testa della sua cavalleria rompesse la prima linea de' Romani, e che mostrando ai legionari la sua spada tinta di sangue, dicesse loro in latino, lingua che appreso aveva all'assedio di Numanzia, « Mario è morto, e questa spada è tinta » del suo sangue. » La seconda linea cominciava a cedere il terreno, ed i Numidj rinnovavano con vigore l'attacco; ma Silla che fugate aveva le truppe di Bocco e di Voluce, giunse alla testa della cavalleria, e tolse al re numida la vittoria di cui egli si lusingava. Poco mancò che il re stesso non cadesse prigioniero. Sallustio dice che Mario mostrò in quel combattimento tutta la prudenza di un gran capitano, e che Silla ne eseguì gli ordini con una bravura impareggiabile.

9. Bocco, che lontano forse non era dalla pace prima ancora di quella sconfitta, spedì allora deputati al consolo, chiedendo di entrare in conferenza con alcuno de' Romani; e Mario gli spedì il questore Silla ed un luogotenente detto Manlio. Tentò Silla non solo di staccare Bocco da Giugurta, ma ancora di indurlo a dare il suo alleato tra le mani del consolo. Bocco non rispose a queste domande, ma solo chiese di potere spedire una ambasciata al consolo, e quindi a Roma, affine di

32 conchiudere coi Romani pace ed alleanza; al che acconsenti Silla, e quindi audò a raggiugnere Mario, segnito da vicino da cinque ambasciadori della Marritania. Mario però era partito da Cirta affine di sorprendere un forte che pieno dicevasi di disertori romani; gli ambasciadori recaronsi dunque ad Utica, dove Silla li ricevette con tutte le dimostrazioni di onore. Mario, che riuscito non era nella sua impresa, tornò; le proposizioni accolse di quegli inviati, convenne di una tregua con Bocco, e due ambasciatori tornarono da quel re, mentre gli altri tre col questore Gneo Ottavio si imbarcarono per l'Italia. Trovarono essi in Roma i nuovi consoli eletti Attilio Serrano e Servilio Cepione, il primo dei quali era stato destinato al comando nell' Italia, il secondo nella Gallia Narbonese, mentre Mario era stato confermato nel comando in qualità di proconsolo, e Silla col titolo di proquestore. I senato rispose agli ambasciadori, che Roma non si riconciliava agevolmente con coloro che prese avevano le armi non provocati; che però il pentimento di Bocco disarmava il popolo romano; che egli godere poteva della tregua accordata, ed anche della pace che allora gli si concedeva; ma che quanto alla alleanza, convenevole era che egli la meritasse per mezzo di alcun servigio importante. Ben conobbe Bo vo che gli si domandava di dare in mano al proconsolo Giugurta; chiese quindi a Mario che

mandato gli fosse Silla. Giugurta non sostenevasi

che col suo coraggio; udendo egli che Bocco trattava coi Romani, un deputato spedito gli aveva detto Aspare, affinchè compreso fosse anch'egli nel trattato con Roma. Aspare giunto nella Mauritania avanti Silla, era in parte riuscito nella sua missione; ma Dabare, abbiatico di Masinissa, con tanto ardore perorò pei Romani, che impedì a Bocco di nuovamente dichiararsi in favore di Giugurta.

10. Silla giunto ai confini della Mauritania con seguito numeroso di cavalleria, di fanteria leggiere e di arcieri, trovò Voluce figliuolo di Bocco alla testa di 1000 soldati; trattollo con grande onore, e si accompagnò con esso senza mostrare diffidenza. Venuta la sera, si accamparono l'uno e l'altro nel luogo medesimo; ma appena entrato era Silla nella sua tenda, Voluce venne ad avvertirlo che Giugurta si avanzava con forze molto superiori. Voluce consigliò il proquestore a fuggire seco lui, impegnandosi a condurlo in luogo sicuro, e proponendogli di lasciare il campo e le truppe in balìa del nimico. Silla rispose sieramente che fuggito non sarebbe innanzi ad un nemico vinto già tante volte; che abbandonato non avrebbe i suoi soldati; che il loro valore conosceva, e che vincere o morire con essi voleva. Levò tuttavia il campo, e continuò la sua marcia in silenzio. Giugurta che stava in agguato, si avanzò rapidamente, e si collocò in luogo dove necessariamente passare dovevano i Romani. Questi vedendo all'apparire del giorno l'armata di Giugurta

Stor. d' Ital. Vol. V.

diti crano, che Voluce venduti gli aveva a Giugurta, e che conveniva uccidere il traditore. Ma Silla incoraggiò i soldati, ed esortolli a sorreggere la gloria del nome romano; tratto quindi a parte Voluce, gli disse con fermezza: « lo sono persuaso che ta » ci hai traditi. Io voglio essere tuttavia più gene-» roso, e salvarti la vita. Parti all'istante, e va a » raggiugnere l'armata che Giugurta conduce con-» tra di noi. » Voluce sorpreso rispose poteva credere Giugurta tanto imprudente fino ad insultare un ambasciatore protetto dal figliuolo dell'unico amico che al mondo gli rimaneva; che quel re voleva farsi un merito presso i Romani, aprendo libero il passaggio a Silla attraverso la sua armata; che Giugurta avrebbe colta con ardore quella occasione per corteggiarlo; e quindi invitollo ad avanzarsi senza alcuna scorta, dicendo che nulla vi aveva a temere. Silla vide il pericolo, e tuttavia volle affrontarlo; e Giugurta dal canto suo, lusingandosi di guadagnare l'amicizia del proquestore, e di essere nel trattato compreso, si condusse appunto siccome Voluce predetto aveva. Passò quindi Silla con Voluce medesimo alla corte di Bocco, dove fu ricevuto con grandissimo rispetto; ma quel re con singolare avvisamento ascoltare volle ad un tempo Silla e l'inviato del re numida. Silla disse alteramente che venuto cra per sapere se Bocco la guerra voleva o la pace; c tacendo l'ambasciadore nunida, Bocco rispose solo che dieci giorni chiedeva per deliberare. Egli peusò quindi ad ingannare i due deputati; nella notte conferì con ·Silla, e gli dichiarò che le sue armi, le sue truppe e il suo danaro erano alla disposizione del popolo romano; che Giugurta abbandonava al risentimento di Roma, e che più non avrebbe prestato alcun soccorso ad un principe che aveva potuto offendere la repubblica. Silla si estese nel suo discorso sui torti di Giugurta; magnificò i vantaggi della pace che la Mauritania otteneva, e quin li prese ad insistere sulla domanda che dato gli fosse in mano quel perfido usurpatore, solo modo con cui Bocco ottenere poteva l'alleauza dei Romani non solo, ma anche la miglior parte della Numidia. Bocco mostrò una specie di orrore al tradinento che gli si proponeva di un re vicino, di un amico, di un alleato, di un suocero; ma Silla con molta eloquenza gli mostrò che altro mezzo non vi aveva ad ottenere la benivolenza de' Romani, e ne estorse una formale promessa di consegnare il re nunida; suggeri egli ancora che affine di farlo cadere nel laccio, potevasi lusingarlo di essere compreso nel trattato, e quindi farlo giugnere alla reggia della Mauritania. Il giorno seguente Bocco sece a se vonire Aspare, e gli disse che l'ambasciadore romano non dissentiva dall' inchiudere Giugurta nel trattato; gli ordinò quindi di insinuare al suo padrone, che affine di potre un termine ad una guerra

funesta, si recasse a quella corte. Aspare parti, ma

otto giorni dopo tornò colla risposta di Giugurta, che siccome il senato annullava talvolta i trattati conchiusi coi consoli, egli credevasi in diritto di esigere alcuna cauzione e quindi domandava di avere Silla nelle sue mani, persuaso che il senato confermerebbe allora il trattato anzichè sacrificare un così illustre patrizio. Bocco approvò questa proposizione, e trovossi quindi doppiamente impegnato, da un lato a dare Silla al re di Numidia, dall'altro a dare quel re stesso nelle mani di Silla. I due inviati lusingati l'uno e l'altro della riuscita della negoziazione loro, mostravansi soddissatti; Bocco solo oscillava tra l'affetto che portava al suocero e l'interesse che lo legava ai Romani. Egli dispose una conferenza, che doveva aver luogo tra esso, Silla e Giugurta, e quest'ultimo, staccatosi dalla sua armata, con un drappello di truppe scelte accampato erasi a picciola distanza dalla città. Crebbero allora le angosce di Bocco, che non sapeva risolversi a tradire Giugurta, e la vendetta temeva de' Romani, se offendeva la persona di Silla, Tutta la notte trovossi orribilmente agitato; finalmente si risolvette a tradire il genero, e con Silla convenne del modo di eseguire quel reo disegno. Una collina fu scelta per luogo della conferenza, ed avanti il giorno colà si spedirono truppe, che nascoste si tennero dietro ad alcune eminenze con ordine di

mostrarsi soltanto, da che giunto fosse il re numida

Bocco e Silla andarono ad incontrarlo, e dopo le più amichevoli salutazioni, i due re e l'ambasciadore romano cominciarono a salire sulla eminenza. Giugurta non aveva seco che pochi amici; giunto che egli fu alla sommità della collina, i soldati nascosti comparvero; ma Giugurta credendo che sorprendere dovessero Silla, non si avvide del suo inganno, se non allorchè que' soldati gettaronsi sui di lui compagni, li trucidarono e lui medesimo caricarono di catene. Silla lo condusse tosto sotto buona scorta a Cirta, dove Mario trovavasi. L'armata vedendo che seco traeva quel re prigioniero, lo ricevette con altissime grida di gioja; il che spiacque oltremodo a Mario, che vedeva in Silla un uomo che soppiantato lo avrebbe, come egli aveva fatto con Metello. Colla prigionia di Giugurta fu compiuta la guerra di Numidia, e quel vasto regno fu interamente soggiogato. Questo avvenne, secondo alcuni, nell'anno 647 di Roma, nel quale anno si registra pure la nascita di Cicerone.

## CAPITOLO XXXVI

Della storia di Roma dal fine della guerra Numidica bino alla dispatta dei Teutoni,

Presa di Tolosa. Rapacità di Cepione. - Divisione della Numidia. Continuazione della guerra nelle Gallie. Disfatta totale delle armate romane sotto Mallio e Cepione. Giudizio e condanna di Cepione. Formazione di una nuova armata. - Mario eonsole per la seconda volta. Suo trionfo. Morte di Giugurta. Nuove leggi popolari. - Prime imprese di Mario nella Gallia. Valore di Silla. Principio della guerra degli schiavi in Italia ed in Sicilia. - Mario rieletto console. Tristo stato delle cose pubbliche in Roma. - Continuazione della guerra nelle Gallie. Escavazione della fossa Mariana. Disfatta degli Ambroni. - Disfatta totale dei Teutoni. Nuova elezione di Mario al consolato. Note cronologiche. - Di Mario e di Silla. Altri avvenimenti di Roma.

S. 1. Il consolo Cepione il quale, come già si disse, era stato spedito nella Gallia Narbonese, riuscì a recuperare la città di Tolosa capitale dei Tettosagi; ma sobbene gli abitanti gli avessero aperte le porte, spinto dall'amore della rapina, quella

città abbandonò al saccheggio, e i templi stessi spogliò di tutte le immense ricchezze che que' popoli rapite avevano una volta nel famoso tempio di Delfo. Alcuni antichi scrittori, che si mostrano forse i più moderati, fanno ascendere il risultamento di quello spoglio a 100,000 libbre d'oro, ed altrettante d'argento; altri dicono che i Tettosagi tornati da Delfo, riportato ne avessero onde arricchire un loro tempio d'Apollo, 120,000 libbre d'oro e 5 milioni di libbre d'argento; mentre Strabone, Pausania e Polibio assicurano che alcuno dei Galli che saccheggiato avevano il tempio di Delfo, non era tornato mai alla patria, riuniti essendosi gli Dei e gli uomini per distruggere quella razza sacrilega. Possedevano tuttavia senza alcun dubbio i Tettosagi immensi tesori, che Pausania e Strabone tratti supponevano dalle miniere di quel paese; e tanto il consolo quanto l'armata si arricchirono con quelle spoglie, sebbene Cepione singesse di riserbare una parte del bottino per il pubblico tesoro. Egli spedì di fatto queste ricchezze a Marsiglia sotto picciola scorta; ma sulla strada dispose un corpo più numeroso che, assalito il debole drappello, simulò il rapimento del convoglio, che quindi ricadde in di lui potere. Tuttavia per avere egli recuperato Tolosa e vinto i Cimbri, fu continuato per un anno nel comando della Gallia Narbonese col titolo di proconsolo. Nato era in quell' anno in Pompeo.

2. Eletti furono consoli l'anno seguente Rutilio Rufo, patrizio di grandissimo merito e Mailio Massimo, plebeo privo di talenti. Fu tuttavia destinato questi dalla sorte a combattere i Cimbri, e Rutilio rimase in Italia. Mario si trattenne nella Numidia in qualità di proconsolo, ma quella provincia fu ben tosto divisa. La parte più vicina alla Mauritania, che dicevasi Masesilia, fu accordata a Bocco, e portò in appresso il nome di nuova Mauritania; la Numidia propriamente detta fu divisa in tre parti, una delle quali fu assegnata a Iempsale, l'altra a Mondrestale, l'uno e l'altro prossimi eredi di Masinissa; la terza rimase in dominio de' Romani, che alla loro provincia d'Africa la riunirono. Mallio intanto erasi recato nelle Gallie in soccorso di Cepione, che incapace era a contenere i Galli diretti da ogni parte a riunirsi coi Cimbri, coi quali passare volevano le Alpi ed invadere l'Italia. Gli Ambroni, i Tiguri o Tigurini, i Tugeni, gli Urbigeni, tutti i popoli in somma che abitavano l'Elvezia odierna, erano in moto per ingrossare l'armata dei Galli settentrionali, che già impadroniti si erano di tutta la regione posta tra Narbona e i Pirenci. Mallio poco dopo il suo arrivo disgustossi con Cepione, forse perche questi più illustre di nascita e più distinto per merito militare, non aveva al consolo tributati tutti gli onori dovuti alla di

lui persona. La discordia giunse tant'oltre, che dividere si dovettero le armate, dal che poco mancò

che fatale conseguenza non derivasse alla romana repubblica. I barbari, vedendo le armate divise, attaccarono un grosso corpo dell'armata consolare, e benchè comandato fosse questo da Aurelio Scauro, uomo valoroso, tagliarono quel corpo a pezzi, e fecero prigione quel capitano. Mallio spaventato chiese allora il soccorso di Cepione; ma ne soffrì un rifiuto; Cepione venne tuttavia ad accamparsi a picciola distanza, non già per assistere il consolo, ma perchè questi vincere non potesse da solo; ed a quest' oggetto collocossi sulla strada che percorrere dovevano i Cimbri affine di attaccare l' armata consolare, lusingandosi di potere egli solo respignerli. Temettero allora i Cimbri che rinata fosse la pace tra i due comandanti, e deputati spedirono al consolo per venire a trattativa. Cepione ricevette que' deputati, ed udendo che solo trattare dovevano con Mallio, condannare li voleva all'ultimo supplizio; si opposero però gli ufficiali ed i soldati dell'armata, ed insistettero perchè Cepione col consolo conferisse sulla pace proposta. Cepione recossi dunque suo malgrado dal consolo, ma non solo si oppose al parer suo, ma anche personalmente insultollo. I Cimbri ed i Galli, fatti allora ben certi della discordia sussistente tra i due capi, risolvettero di venire a battaglia. I primi attaccarono il campo di Mallio, i secondi quello di Cepione; e gli uni e gli altri vinsero, e tanta strage fecero de'Romani, che la perdita loro portossi ad 80,000 uomini, compresi gli

siglio sul partito che abbracciare dovevano. Volevano taluni passare le Alpi ed avviarsi verso Roma, opinavano altri che cominciare dovessero le imprese loro colla conquista di tutte le nuove provincie romane. In questa diversità di sentimenti, chiesero tutti che al consiglio ammesso fosse il prigioniero Emilio Scauro, e si domandasse il di lui avviso; quel romano intrepido dichiarò che alcun parere non darebbe avverso alla sua patria, ma cosa bensì suggerirebbe ai Galli utilissima. « Rinunziate, disse » loro, al pensiero di passare in Italia, dove la » sorte incontrereste di Pirro e di Annibale. Go-» dete della gloria acquistata nella vostra prima im-» presa. Voi vinceste per la discordia dei coman-» danti; ma allorchè avrete a fronte tutte le forze » della repubblica sotto la condotta di alcun valo-» roso capitano, voi troverete Roma invincibile. » Appena Scauro pronunziato aveva queste ultime parole, che Bojorige, re o piuttosto capo dei Cimbri, trasse la sua spada, e lo uccise. Si eleggevano intanto in Roma al consolato Fulvio Fimbria e Mario; ma due leggi si opponevano alla scelta del secondo, l'una che vietava la elezione di un assente, l'altra che non permetteva di rieleggere alcuno al consolato se non dopo il periodo di dieci anni. Il popolo dichiarossi superiore alle leggi, e disse che la salvezza pubblica doveva in quella occasione prevalere, il che sommamente lusingò l'amor proprio e l'ambizione di Mario. Egli lasciò tosto la

Numidia, e tornato in Roma, entrò trionfante come conquistatore di quel regno. Quel trionfo fu abbellito dalle spoglie di quella provincia, consistenti principalmente in 3700 libbre d'oro in verghe, 5775 simili d'argento, e 287,000 dramme di argento monetato. Ornò pure il trionfo Giugurta prigioniero, che precedeva il carro del vincitore coi due di lui figli, carichi al pari di lui di catene. Dopo di avere servito in quella occasione di spettacolo, quel principe infelice fu trattato colla più barbara insolenza dai soldati, che le orecchie perfino gli squarciarono, assine di strapparne gli orecchini. Fu egli quindi confinato in una oscura prigione, dove poco dopo morì. Eutropio però ed Orosio dicono che nella prigione fu strangolato. I due di lui figli rimasero per lungo tempo in cattività a Venosa. Mario sceso dal suo carro, recossi al senato colla veste trionfale, nè si sa bene se inavvedutamente il facesse o a bella posta per insultare quel corpo. I senatori ne mormorarono, ed egli uscito tosto dalla assemblea, vestì l'abito ordinario dei consoli. Il popolo aveva già deciso che Mario comanderebbe l'armata al di là delle Alpi, ed avrebbe per luogotenente Silla. Fimbria rimanere doveva in Italia per opporsi ai barbari, qualora passate avessero le Alpi. Mario padrone della scelta, assunse il comando delle legioni che formate aveva Rutilio, a quelle preferendole che condotte egli aveva dall'Africa. I patrizi vedevano di mal occhio tanti onori accumu-

lati su di an plebeo, e quattro tribuni del popolo da questo pigliarono nuovo coraggio per estendere la autorità popolare in pregiudizio di quella del senato. Nuove leggi comparvero allora; l'una sotto il nome di Domizia, perchè proposta da Domizio Euobarbo, trasferì al popolo il diritto di eleggere i pontefici; altra proposta da Cassio Longino, e detta per ciò Cassia, dichiarò che un cittadino degradato per decreto del popolo, perdeva per sempre il suo posto nel senato; una terza proposta da Servilio Glaucia e detta Servilia, accordava i privilegi di cittadino romano a qualunque alleato che accusasse un senatore e valida provasse l'accusa. Il quarto tribuno Marcio Filippo volle far rivivere la legge di Tiberio Gracco sul riparto delle terre, ma la proposizione fu rigettata come sediziosa.

5. Mario passato nella Gallia transalpina, trovò che il nemico presa aveva la strada della Spagna, speranzoso forse di copioso bottino. Si occupò dunque nel disciplinare e nell'istruire le truppe, e coll'esempio suo accostumolle alla frugalità. Spedì i più giovani soldati sotto il comando di Silla a combattere alcuni nemici della repubblica, dispersi tra Narbona e i Pirenei. Silla vinse in diversi combattimenti i Tettosagi, e fece prigione un loro re o capo, detto Copillo. Siccome però i Cimbri, i Teutoni ed i Galli tornavano dalla Spagna, Mario chiese nuovi soccorsi nei più lontani paesi, e ne

domandò persino a Nicomede re di Bitinia, il quale rispose che privi d'uomini erano i di lui stati, per il numero incredibile de' suoi sudditi, che i cavalieri romani condotti avevano in ischiavitù onde far lavorare le terre della repubblica nell' Oriente. senato, trovando legittima la scusa, ordinò con decreto, che qualunque uomo libero in origine, che tratto fosse in servitù fuori da un paese alleato, sarcbbe restituito alla primiera libertà. Questo decreto, conforme alla più rigorosa equità, diede origine ad una asprissima guerra. Gli schiavi in generale, fatti consapevoli di quel decreto, pensarono a liberarsi da se stessi; sollevaronsi i primi a Nocera, dove però la calma fu ben tosto ristabilita; ma a Capua un cavaliere romano detto Vettio eccitò più grave tumulto. Libertino di professione, dopo di avere consumato i suoi beni, invaghito erasi di una bella schiava, della quale promesso aveva il prezzo di sette talenti attici. Al comparire del decreto del senato, crcdette egli di esimersi dal pagamento e dalla restituzione della schiava, e tutti gli schiavi sollevò; ne riunì un corpo di 400 e cominciò dal mettere a morte coloro che al pagamento della concubina lo sollecitavano; pose quindi a contribuzione tutti i vicini villaggi, accrebbe il suo corpo fino al numero di 3500 uomini, ed occupato avendo un posto vantaggioso, si fece proclamare re, aprendo il suo campo come asilo a tutti gli schiavi fuggitivi. Lucullo pretore, d'ordine del senato attac-

collo con 4600 uomini, ma con grave perdita fu respinto; ebbe quindi ricorso al tradimento, e guadagnato avendo certo Apollonio che serviva sotto gli ordini di Vettio, si impadronì della piazza dai ribelli fortificata. Vettio, vedendosi tradito, prevenne con volontaria morte il suo supplizio, e quella rivolta fu compressa. Ma nella Sicilia governata da un pretore debole, detto Licinio Nerva, la sollevazione ebbe maggiori conseguenze. Immenso trovossi il numero degli schiavi, perchè i pubblicani spedite avevano in quell' isola molte migliaja di uomini dall'Oriente, ed il pretore volle da prima tutti liberarli; poscia guadagnato dalle istanze e dai regali, decise che rimandare dovevansi quegli schiavi ai loro padroni. Questi ritiraronsi da principio in un bosco sacro; occuparono quindi un castello, e contribuzioni imposero in tutto il paese all'intorno. Il pretore, non trovandosi in forza per attaccarli, ebbe ricorso all'artifizio, e guadagnato avendo uno dei capi loro detto Titinio, entrò di notte castello. Gli schiavi che colà chiusi trovavansi, si difendettero con valore, e tutti perirono o sotto le spade romane, o precipitandosi dalle mura; ma avendo il pretore licenziato imprudentemente la sua armata, altri schiavi si assembrarono in pochi giorni al numero di 6000, e scelto avendo per capo loro certo Salvio suonatore di flauto, gli diedero il titolo di re. Quell' armata si divise quindi in tre corpi,

che devastarono il paese, ed altri schiavi raccolsero,

eosicchè in poco tempo il nuovo re comparve alla testa di 20,000 fanti e 2000 cavalli. Assediò egli allora Morganzia, ma in questo frattempo Licinio sorprese il campo degli schiavi, quasi del tutto abbandonato, ed il bottino che raccolto avevano, conquistò. Volle egli attaccare il corpo che assediava Morganzia e nella notte riuscì ad uccidere molti schiavi ed a disperdere una parte delle loro truppe; ma sul fare del giorno quel finto re tutte le sue forze raccolse e piombando sopra i Romani, li costrinse alla fuga, 600 uomini uccidendo loro e 4000 facen lone prigionieri. Questa vittoria gli diede campo di strignere di nuovo Morganzia; ma gli schiavi che dentro si trovavano, assicurati della libertà dai loro padroni, se gli assalitori respignevano, obbligarono alfine Salvio a ritirarsi. L'insensato pretore ai Morgantini persuase di non accordare agli schiavi la promessa libertà, il che indusse que' bravi difensori a passare nel campo nemico e ad aumentare le forze di Salvio. Intanto uno schiavo nativo della Cilicia, detto Atenione, ucciso avendo il suo padrone, si pose alla testa di 200 altri schiavi nelle vicinanze di Egeste e di Lilibeo, il suo corpo aumentò ben presto fino al numero di 10,000 uomini ed ardi porre l'assedio a Lilibeo stessa, piazza la più forte di tutta l'isola. Vedendo quindi inutili i suoi sforzi, finse di avere ricevuto un avviso celeste di desistere da quel tentativo e ritirossi. Giunse in quel punto dalla Mauritania una flotta spedita da Stor, & Ital. Vol. V. 4

Bocco in soccorso de' Romani, ed il comandante detto Gomone, sbarcato avendo le sue Lilibeo, arrivò in tempo ad attaccare la retroguardia di Atenione. Ben si comprese allora, che il supposto avviso del cielo era l'annunzio che Atenione ricevuto aveva della comparsa di quella flotta; ma i suoi soldati tuttavia riguardaronlo come ispirato dagli Dei. Salvio che riuniti aveva fino a nomini, scelse Triocola per capitale del suo regno; fabbricò in quella città una fortezza ed un bellissimo palazzo, ed un consiglio formò composto dei suoi sudditi più illuminati. Invitò egli Atenione ad una conferenza per deliberare sui comuni loro interessi, e quel capo venne accompagnato da 3000 nomini; ma appena fu egli entrato nella città, che Salvio lo trattenne prigione e rinchiudere lo fece nella nuova cittadella.

6. Mario intanto aspellava il ritorno de' Cimbri dalla Spagna, che dicevansi colà battuti dai Celtiberi, e nel suo campo manteneva la più esatta disciplina. Avendo voluto un di lui nepote, detto Cajo Lucio, tribuno militare, abusare di un giovane soldato, questi lo uccise; ed il consolo non solo approvò la condotta del soldato, detto Trebonio, ma ricompensollo ancora con una corona. Si crede che quest' atte di giustizia conosciuto in Roma, contribuisse a farlo ricleggere consolo per la terza volta con Aurelio Oreste. Questi rimase alcun tempo in Roma per assistere al giudizio di Albucio pretore della

s. Sardegna, che, come già si disse, senza alcun merito e senza consenso nè del senato nè del popolo, si era da se stesso decretato un trionfo, e che su per questa causa, o forse piuttosto per delitto di concussione, esiliato. Nella Spagna il pretore Marco Fulvio, sebbene non avesse che una sola legione, resistere seppe coraggiosamente ai Cimbri, e tanti vantaggi riportò sovra di essi, che gli obbligò a ritirarsi da quella provincia. Mentre però que' barbari si ritiravano, ricevettero l'avviso che una armata di Marsi giunta era nella Gallia Narbonese, disegnando di unirsi ai Teutoni e di entrare con questi e coi Galli medesimi in Italia. Que' Marsi venivano dalla Germania, ed avevano per loro sede le rive della Luppia, fiume nominato anche da Strabone, che sorgendo nella Vestfalia gettavasi nel Reno, dopo avere percorso quel paese, che in tempi più recenti fu conosciuto sotto il nome di ducato di Cleves. ΰ Mario aveva spedito Silla per opporsi a que' barbari; ma Silla aveva giudicato meglio di venire a trattiva coi loro capi, e persuasi gli aveva a dichiararsi in favore de' Romani. Sia che questo alla volontà si opponesse di Mario, sia che egli allontanare volesse Silla per effetto di gelosia, certo è che Silla in appresso non si vide più figurare nell' armata di Mario, ma solo in quella del consolo di lui collega. Aurelio Oreste morto era nel suo campo in Italia al piede delle Alpi, e Mario fu richiamato per presedere alle nuove elezioni. Rimise egli il

comando a Manio Aquilio, e tornato chiese, che il suo nome inscritto non fosse tra i candidati, mentre un tribuno del popolo detto Apulejo Saturnino, da esso guadagnato, esortava di continuo il popolo a forzare Mario ad accettare di nuovo il consolato. Questi fu dunque per la quarta volta eletto, e sebbene scoverto fosse l'artifizio, quella elezione fu riguardata anche dai in quelle circostanze opportuna. Egli sorti allon per collega Lutazio Catulo, che Cicerone loda come oratore al tempo stesso, storico, imitatore di Senofonte e poeta elegantissimo. Allorchè i nuovi consoli partirono da Roma, felice non era punto la situazione de' pubblici affari. I Traci avevano gravissime turbolenze eccitato nella Macedonia; gli schiavi rivoltosi devastavano la Sicilia, donde pii non potevano i Romani procacciarsi le granaglie; i pirati della Cilicia infestavano il Mediterraneo, e contribuivano ad aumentare in Roma la carestia. I pirati stessi avevano rapita e condotta in ischiavità la figliuola del celebre oratore Marc' Antonio; ed a questo appunto fu commesso di andare a combatterli. Tale fu il valore col quale egli adempi questo incarico, che al ritorno ottenne il trionfo. Quel tribuno Saturnino, di cui già si è fatta menzione, cagionò pure alcune turbolenze in Roma, elevare volendo al tribunato un liberto detto Equizio Firmano, di cui non si conoscevano nè i genitori, nè la tribù. Volle egli dunque farlo passare per un fi-

glio di Tiberio Gracco; ma Metello il Numidico scoprì l'inganno, e registrare non volle Equizio neppure tra i cittadini, per il che trovossi in pericolo di essere lapidato ad istigazione del sedizioso tribuno. 7. Tornato era Mario intanto nella Gallia, ed i Cimbri invano attendeva, che deliberato avevano di passare in Italia per le Alpi Orientali, o per la Norica dove recato erasi Catulo; mentre i Teutoni, gli Ambroni e molti altri popoli Galli ed Elvetici, passare dovevano dalla parte dell' Occidente. Mario andò quindi incontro ai Galli, e si collocò nel luogo, ove ora vedesi la città di Arles. Colà egli fece costruire il famoso canale, conosciuto sotto il nome di Fossa Mariana, nel quale introdusse le acque del Rodano, affinchè sino al di lui campo giugnere potessero le navi cariche di viveri, che trattenute erano alla foce del Rodano da grandissimi banchi di sabbia. Quel canale è ora colmato dalla arena, benchè Bouche creda di riconoscerne una parte nello stagno detto Galejon; ma dal nome di Fossa Mariana vuolsi derivato quello dell'odierno villaggio di Foz, che si crede situato sul passaggio del canale medesimo. Si pretende pure che il nome odierno di Camargue, attribuito ad un tratto di paese in que' contorni, derivi dall' antico nome di campo di Mario, Castra Marii. Appena aveva egli compiuto quelle opere, che i barbari comparvero in numero straordinario; ma forzare non potendo il di lui campo, alzarono orribili gri-

LIBRO II. PARTE II. da, ed i Romani sfidarono alla pugna. Mario accettare non volle la sfida, trattenuto, come alcuni storici accennano, dall'aspetto spaventoso di que' barbari, il che serve di nuova conferma alla congettura da me esposta nel cap. IX di questo libro medesimo. Dicesi altresì, che affine di accostumare i Romani a guardare in viso que' barbari senza ribrezzo, salire li facesse di continuo sulle trincee ogni qualvolta i Galli si presentavano. Spediva egli alcuni drappelli a devastare le campagne all'intorno, onde togliere ai nemici i mezzi di sussistere; e questi sempre più insultavano i Romani affine di condurgli ad una battaglia. I legionari ardevano di desiderio di combattere; nè più sapendo Mario come temperare il loro ardore, si servì di una donni siriaca che spedita avevagli da Roma Giulia di hi moglie della famiglia dei Cesari, la quale femmina per nome Marta passava in Roma per indovina. Il consolo mostrava pubblicamente per quella profetess tutto il rispetto, ed informandola segretamente dei suoi disegni, comparire la faceva come inspirata el interprete della volontà degli Dei. Ad essa fece dire per tal modo, che un combattimento, in quella circostanza, tatale riuscirebbe alla repubblica. Un uomo di statura gigantesca, che trovavasi tra i Tentoni uniti ai Galli intorno al campo, avanzossi un giorno al piede delle trincee, ed a singolare certame ssidd il consolo; Mario rispose perd che se quel barbaro stanco era di vivere, poteva appiccarsi. Di

là a poco i Teutoni, impazienti di più lungo riposo, attaccarono furiosamente le romane trincee, ma essendo stati respinti, levarono tosto il campo loro, risoluti di passare le Alpi. Per sei giorni continui difilarono essi sotto gli occhi de' Romani, il che prova il grandissimo loro numero; e nel passare presso al campo di Mario, gridavano ai soldati, che se alcun messaggio avevano per le mogli loro, essi lo avrebbono ben tosto recato in Roma. Mario trovossi allora costretto ad inseguirli, e li raggiunse in vicinanza di Aix, dove un campo fortificò sollecito, affine di procurarsi in caso di bisogno una ritirata. Mentre si lavorava a quel campo, i servi dell'armata, che andati erano a cercare dell'acqua, attaccati furono dai Teutoni; accorsero tosto alle loro grida alcuni legionarj, e tutta l'armata nemica comparve sotto le armi, il che obbligò Mario a schierare le sue truppe in battaglia. Le legioni si fermarono presso il fiume Ceno, ed i Liguri si avanzarono assine di impegnare il combattimento. Gli Ambroni in numero di 30,000 attaccarono ben tosto i Liguri, battendo le spade loro contra gli scudi, e gridando; Ambroni, Ambroni! Non si sa bene se ciò facessero per animarsi a vicenda alla zuffa, o per intimorire i Romani col rammemorare loro la disfatta di Cepione e di Mallio. I Liguri non sostennero quello scontro; ma le legioni respinsero a vicenda i Galli, e li cacciarono fino alle rive del fiume, dove no fecero una orribile strage. Pochi riuscirono a passare sulla sponda opposta, donde inseguiti sempre dalle legioni, recaronsi ad un campo che fortificato avevano, cignendolo tutto all' intorno co' carriaggi. Le donne loro che rimaste quel campo, vedendo i mariti loro inseguiti dai Romani, armaronsi di tutti quegli strumenti vennero loro alle mani, ed uscite furiosamente dai loro ripari, attaccarono indistintamente amici e nemici. Avvedutesi quindi della inutilità della loro resistenza, chiesero di capitolare, altra condizione non proponendo che la conservazione del loro onore; e questa pure essendo stata loro rifiutata, esse cominciarono dall'uccidere i loro figli, e quindi si diedero tutte da loro stesse la morte, nè una sola rimase in vita, sebbene fossero in numero prodigioso. Plutarco nel riferire quel fatto, osserva opportunamente, quale rispetto per la castità conservassero que'popoli che i Romani trattavano da barbari.

8. Sebbene però battuti fossero gli Ambroni, trovavansi i Teutoni accampati a picciola distanza dal fiume. Non si mossero essi tuttavia nè in quel giorno, nè nel seguente, cosicchè i Romani ebbero campo di fortificare l'eminenza sulla quale eransi appostati. Solo il terzo giorno Teutobocco o Teutobodo, capo di quel popolo, avanzossi colle sue truppe nella pianura; e Mario schierata avendo la sua fanteria sul pendio della eminenza, ordinò alla cavalleria di scendere ad attaccare i Teutoni, e di

simulare quindi una fuga, affine di condurre il nemico a fronte delle legioni. I Teutoni si innoltrarono in buon ordine fino al piede della collina, ed attaccarono intrepidi i Romani, malgrado lo svantaggio del terreno, ed il sole che offendeva i loro occhi. Mario aveva spedito nella notte Claudio Marcello con un corpo di fanteria, e con tutti i servi dell'armata montati sulle bestie da soma invece di cavalleria, e questi aveva posti in imboscata dietro il campo de' nemici, con ordine di uscire nel più forte della mischia. Al comparire di questo drappello, benchè in realtà poco considerabile, i Teutoni che fino a quell'istante pugnato avevano con valore, credettero di avere alle spalle una grande armata, ed atterriti si diedero alla fuga. I Romani gli inseguirono, ne uccisero un gran numero, presero e saccheggiarono il loro campo. Secondo alcuni storici 290,000 dei Teutoni perirono o furono fatti prigionieri nelle due riferite battaglie, ed alcuni soggiungono, che il terreno dove sepolti furono i loro cadaveri, procurò l'anno seguente ai Marsigliesi una raccolta straordinaria. Tra i prigionieri Teutoni, secondo alcuni, trovossi Teutobocco medesimo; secondo altri fu ucciso nella battaglia; e nella storia della Provenza di Bouche e nelle memorie di Peirescio, si parla di un sepolcro trovato nella Provenza nell'anno 1613 col nome inciso di Teutobocco. Secondo Peirescio sarebbe stato quel sepolcro scoverto presso il confluente del Rodano e dell'Isero, per con-

seguenza molto lontano da Marsiglia e dalla Fossa Mariana; e sarebbe stato lungo trenta piedi, largo dodici ed alto otto. Floro tuttavia assicura, che quel re o quel capo servi di ornamento al trionfo di Mario, e che tanto alto egli era di statura, che la di lui testa alzavasi al disopra dei trofei, che precedevano il carro del vincitore. La nuova di que sta vittoria portata in Roma, indusse il popolo ad eleggere Mario consolo per la quinta volta. I soldati deposero ai di lui piedi tutto il bottino, che fatto avevano sui Teutoni; ma egli non accettò se non quello che servire poteva di ornamento al di lui trionfo, e il restante consacrò agli Dei, e di tutti gli oggetti combustibili formossi un rogo, al quale il consolo diede fuoco solennemente. Mario fu informato al tempo stesso che rieletto era consolo, e che decretato gli si era il trionfo. Rispose, che il consolato accettava come una nuova obbligazione impostagli di vincere i Cimbri; che il trionfo rifiutava, finchè compiuta non avesse la sua vittoria, e finche barbari si trovassero sulle fronticre dell'Italia. Egli ebbe allora per collega nel consolato Manio Aquilio, e Catulo fu lasciato all'armata col titolo di proconsolo. La disfatta dei Teutoni si riferisce da alcuni all'anno 651 di Roma, da altri e specialmente da Blair, all'anno 652; e questo cronologo porta la perdita dei Teutoni a soli 200,000 uomini, come a soli 80.000 aveva portata quella

dei Romani battuti dai Cimbri nell'anno di Roma 6 19.

Nell'anno 650 si registrano le imprese di Atenione capitano degli schiavi nella Sicilia. Giova osservare in questo luogo, che Blair ha ritardato di un anno, cioè portato all'anno 648 il tradimento di Bocco, e quindi la consegna da esso fatta di Giugurta ai Romani, il che non si accorderebbe coi fasti trionfali, nè coi successivi consolati di Mario.

9. Sallustio narra che in tutti i gradi inferiori, per i quali passò Mario affine di elevarsi ai sommi, egli si condusse in tal modo che degno mostrossi della sorte più sublime. Nel tribunato spiegata aveva grandissima fermezza; due volte deluso mentre alla carica di edile aspirava, non erasi punto avvilito, ed erasi presentato per la pretura che aveva di fatto ottenuta; creato luogotenente di Metello, aveva sviluppato coraggio, prudenza, destrezza, attività singolarissima, e da principio ancora modestia, frugalità, disinteresse. Si narra che una straordinaria costanza egli mostrasse nel resistere al dolore. Silla aveva dato a vedere nelle prime sue imprese guerriere eguali sentimenti di virtù; ma riuscito essendo ad impadronirsi di Giugurta, troppo erasi abbandonato al sentimento dell'ambizione, e troppo avido di gloria, a se solo attribuito aveva tutto il buon esito di quella campagna. Testimonio ne era il sigillo ove egli aveva fatto incidere la sua effizie in atto di ricevere Giugurta dalle mani di Bocco. Questi tratti si sono in questo luogo riferiti, perchè servono ad indicare il carattere di que'due personaggi, de'quali

60 LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XXXVI. tanto ci resta a parlare. - A Scauro nel tempo della sua censura si attribuiscono alcune opere pubbliche, tra l'altre l'aprimento di una strada che partendo da Pisa attraversava la Liguria, e la ricdificazione del ponte Milvio, ora detto ponte Molle. Si videro in quell'epoca, sebbene l'anno sia incerto, alcuni esempi di severità. Fabio Serviliano che un figlio aveva, divenuto insame per le sue disolutezze. lo rilegò da prima alla campagna, poi lo fece da due schiavi uccidere, e questi manomise, affinchè inquisiti non fossero per quel misfatto. Egli fu tuttavia accusato, ma in volontario esilio andò a Nocera; il che prova che alcun limite si era imposto alla patria podestà, ai tempi di Romolo illimitata. Un altro Fabio, figlio di Fabio Allobrogico, che vinto aveva i Galli e gli Allobrogi con Domizio, erasi pure abbandonato agli stravizi; ed interdetto fu dal pretore Q. Pompeo, che un curatore gli assegnò, come a prodigo o mentecatto, il che però non significa, come Rollin ha supposto. che il magistrato gli toglicsse la qualità di erede del padre. Un T. Albucio, di cui già si è parlato. che grecismo affettava, e quasi vergognavasi di parlare latino; fu da prima esposto alle risa de' suoi compagni, e fatto oggetto di una satira di Lucilio; poi accusato di concussione all'uscire dalla pretura sostenuta in Sardegna, ed esiliato ad Atene, ove dicesi che dato alla filosofia, meglio sostenesse l'avversa che non la prospera fortuna.

## CAPITOLO XXXVII.

Della storia di Roma dalla dispatta dei Teutomi fino al principio della guerra degli alleati o sociale.

Delitti straordinarj commessi in Roma. Invasione dei Cimbri e loro progressi. Arrivo di Mario all'armata romana. - Vittoria de' Romani e disfatta totale dei Cimbri. - Trionfo di Mario e di Catulo. - Fine della guerra cogli schiavi. - Dissensioni insorte in Roma durante il sesto consolato di Mario. Metello esiliato. - Movimenti sediziosi eccitati da Saturnino. Guerra interna. Morte dei sediziosi. - Giuochi solenni celebrati in Roma. Richiamo di Metello. Mario alla corte di Mitridate. - Affari della Spagna. - Rivalità crescente tra Silla e Mario. Origine della guerra sociale o degli alleati. - Spettacoli dati da Silla. Principio della guerra sociale. Note cronologiche.

S. 1. Due nuovi delitti furono commessi in Roma sotto il quinto consolato di *Mario*, per i quali convenne stabilire nuove pene. Un figlio snaturato, detto *Publicio Malleolo*, uccise la propria madre, eccesso che fino a quel punto era stato senza esempio; e quindi si introdusse il supplizio destinato ai parricidi, i quali chiusi in un sacco di cuojo con

una scimia, un gallo ed una vipera, gettavansi nel Tevere. Al tempo stesso uno schiavo, fanatico imitatore dei sacerdoti di Cibele, si mutilò da se medesimo; ed il senato temendo, che quello zelo religioso non trovasse per avventura altri segnaci, csiliò a perpetuità quello schiavo evirato. Il popolo si volse ad atti solenni di religione, riguardando come prodigi que' due delitti straordinari. I Cimbri si avanzavano frattanto verso l'Italia, e Catulo, non avendo forze da opporre a quel torrente, ritirossi, giusta l'avviso di Silla suo luogotenente, fino al di là dell'Adige, dove stabili due campi, affine di contrastare a que' barbari il passaggio del fiume. Fu allora che i Cimbri si sparsero in tutta l'Insubria, dove non infrequenti rimangono tuttori le loro memorie. Giunsero essi all'Adige, e ne tentarono il passaggio; ma guadare non potendo quel fiume, una specie di ponte formarono, gettando in quello varj alberi con tutte le radici loro c i loro rami, assinchè rimanere potessero a galla. I Romani, vedendo que' barbari, concepirono grandissimo spavento, non si sa bene se per il numero loro, o per il terribile loro aspetto; ed i soldati del campo più numeroso si diedero vergognosamente alla suga senza che Catulo potesse trattenerli. Plutarco loda anzi Catulo per essersi egli stesso ritirato alla testa de' fuggitivi, il proprio onore sacrificando a quello della nazione, onde la fuga l'aspetto vealisso in alcun modo di una ritirata; soggiugne però quello scrittore che Catulo non era molto esercitato nel mestiere della guerra. Fuggirono perfino molti cavalieri romani, ed il figliuolo stesso di Scauro, che il padre dichiarò poscia indegno di comparire più oltre al suo cospetto, del che avvertito quel giovane, tanto ne fu commosso che da se stesso si uccise; secondo esempio tra i Romani del terrore che lo sdegno paterno era atto ad incutere. I soldati del campo più picciolo difendevansi intanto valorosamente; ed avendo uno de'più valenti tra i Cimbri sfidato a singolare tenzone il più coraggioso de'Romani, vinto rimase ignominiosamente da L. Opimio. Questo esempio non giovò tuttavia a rianimare il coraggio di tutti i tribuni; cinque di essi volevano aprirsi la strada attraverso le schiere de' Cimbri; ma il sesto si oppose per viltà, il che indusse un centurione detto Petrejo ad ucciderlo. Eletto questi al comando della legione, che onorollo ancora col dono di una corona graminea, ottenne col suo valore di uscire con onore dal campo; e que' soldati condusse a raggiugnere il rimanente dell'armata, che accampata era sulle rive del Po. Osservano gli storici, che se i Cimbri avessero saputo approfittare del momento, distrutte avrebbono le forze romane, e facile sarcbbe loro riuscito lo impadronirsi di Roma, che allora trovavasi senza difesa; ma si crede, che i Cimbri l'arrivo attendessero dei Teutoni, e quindi Mario ebbe campo di accorrere colle sue truppe, riunirle a quelle di Catulo in riva al Po, ed assumere il comando generale della armata. Silla che di viveri provvedute aveva abbondantemente le truppe di Catulo, ne offrì una parte a quelle del consolo che ne mancavano; Mario accettò quella offerta, ma da quel momento dichiarossi tra Silla e Mario

la più funesta rivalità. 2. I Cimbri, ritardato vedendo l'arrivo dei Tertoni, risolvettero di riprendere l'offensiva; ma spedirono da prima deputati a Mario, chiedendo che loro si assegnassero, non meno che ai Teutoni loro alleati, alcune terre nella regione che allon occupavano, che quella era probabilmente dei Cenomani o degli Euganei; minacciando in caso di rifiuto di far provare ai Romani gli effetti del loro risentimento. « Terre per i Teutoni! rispose Mario; » non sapete voi dunque che già ne sono provve-» duti? Essi imputridiscono nelle campagne sulle » rive del Ceno. » I deputati irritati da questo sarcasmo, replicarono a Mario, che ben ne lo avrebbero fatto pentire, tosto che i Teutoni passate avessero le Alpi. « Le Alpi! soggiunse egli allora; perchè » differire la pugna, se già le hanno passate? Ec-» coli! » E mostrò loro i prigionieri Teutoni incatenati. I Cimbri rimasero più al vivo irritati da questo nuovo insulto, ed uno dei loro re o capi, detto Bojorige, forse lo stesso che ucciso aveva il prigioniero Aurelio Scauro, venne al campo di Mario, chie-

dendo che stabilito fosse il luogo ed il giorno della battaglia. Sebbene non fosse questo il costume dei Romani, Mario scelse la pianura di Vercelli, la quale opportuna allo sviluppamento della romana cavalleria, a stento contenere poteva la metà forze del nemico, e la vigilia delle calende di Agosto che cadeva di là a tre giorni. Il vedere scelta in quella occasione la pianura di Vercelli, eccita alcun dubbio, che i Cimbri lasciate avessero le rive dell'Adige, ed attraversando il paese de' Cenomani e l'Insubria, recati si fossero sulla Sesia; e che Mario dal canto suo risalito fosse lungo la destra del Po fin oltre Piacenza, qualora con alcuni scrittori non si ammettesse che passato egli avesse quel fiume dopo essersi unito colle truppe di Catulo, nel qual caso egli avrebbe dovuto avanzarsi oltre Cremona e Pavia. Il nome di un villaggio della Lombardia, detto Cimbro, attesta probabilmente il passaggio di que' barbari per le colline vicine alla città di Varese; ma non potrebb'egli dirsi egualmente che il nome di Mariano attesti il passaggio di Mario per i colli Briantei? Alcuni si sono invano studiati di trovare un' altra Vercelli; ma troppo difficile riesce il riconoscere nelle sue vicinanze la pianura indicata dalle storie. - Mario non aveva che 32,000 nomini della sua armata e 20,300 di quella di Catulo. I Cimbri avevano a un dipresso 15,000 cavalli; ma la loro fanteria era innumerabile, e dicesi? che disposta in quadrato, coprisse uno spazio equivalente a 30 stadj. Con quello spirito di gelosia che dominava d'ordinario nelle armate romane, Mario

Stor. d' Ital, Vol. V.

del proconsolo partecipare non potessero all'onore della vittoria, e chiuse le aveva nel centro, collocando le sue nelle ali. Ma un impensato accidente fece sì che la vittoria fu in gran parte dovuta alle truppe comandate appunto da Catulo e da Silla. Al cominciare della battaglia la cavalleria dei Cimbri mostrò di volere attaccare di fianco l'armata romana, il che obbligò Mario ad avanzarsi quel corpo numeroso colle truppe delle due Cimbri ritiraronsi allora, e con questo movimento il consolo trassero ad inseguirli; ma tosto ch'egli fu giunto ad alcuna distanza dal rimanente dell'armata, tutta la fanteria de'Cimbri piombò con furore sulle legioni comandate da Catulo e da Silla. I Romani, animati dall'esempio di que'due capitani, sostennero l'assalto senza cedere un palmo di terreno, e tenendosi sempre sulla difensiva, lasciarono che il ne mico facesse sforzi grandiosi per rompere le loro file. Allorchè stanco lo videro ed indebolito, i legionari cominciarono il loro attacco, e non trovarono che una debole resistenza. I Cimbri affine di tenere ben ordinate le loro file, si erano avvinti gi uni agli altri con corde che cignevano le loro per sone, il che sommamente aumentò la strage che i Romani fecero di que'barbari. In quel punto giunse Mario, che inseguito aveva la cavalleria; gli attaccò alle spalle mentre già spossati erano dalla fatica e disordinati, ed allora la scena cangiossi in

una strage generale. I Romani si avviarono al campo nemico, dove nuova battaglia ebbero a sostenere contra le donne che rimaste ne erano alla custodia. Dall' alto dei loro carri quelle femmine coraggiose lanciavano dardi contra tutti coloro che si avvicinavano, e l'esempio rinnovando che veduto già si era nelle Gallie, persuase di non potere più oltre resistere, strozzarono i loro bambini, e da loro stesse si diedero la morte. Molte si appesero agli alberi, ed una di esse trovossi sospesa ad un laccio su di un carro, con due bambini appesi ai di lei piedi, Narrano alcuni che quelle donne chiesto avessero a Mario, che salvo fosse il loro pudore, ed onorevole la loro schiavitù, offerendosi di servire le Vestali, e di custodire al pari di quelle la castità. Ma probabilmente in quel tumulto non ebbero esse campo di spedire un'ambasciata a Mario; ed ammessa ancora la pudicizia di quelle femmine, sembra affatto inverisimile che quelle mogli di guerricri erranti, nati presso al Baltico, avessero idee assai chiare dell'istituzione delle Vestali, che loro prestarono gratuitamente Floro e Valerio Massimo, e disposte fossero a legarsi con voto a perpetua continenza. Molti barbari, non trovando dove attaccare un laccio, si strangolarono con corde legate alle code dei loro cavalli, o alle corna dei loro buoi. Due dei loro capi si trafissero tra di loro a vicenda; Bojorige e Luigo morirono combattendo colla spada alla mano; Clodico e Sesorice, altri capi distinti, furono fatti prigioni con 60,000 de'loro soldati, che furono venduti come schiavi. Cento venti mille Cimbri rimasero sul campo di battaglia, e la perdita dei Romani non si fa ascendere dagli storici se non a 300 tra tutte due le armate. Quel popolo, di cui tanto temevansi le incursioni, rimase per tal modo quasi interamente sterminato.

3. Tutto il bottino, e tutte le insegne tolte ai Cimbri, furono portate al campo di Catulo, il che indicava chiaramente che alla di lui armata attribuivasi principalmente la vittoria. Siccome però quella di Mario sussurrava, fu rimesso il giudizio della contesa ad alcuni ambasciadori di Roma, che colà trovavansi per sorte, e che soggiornando forse in quell'istante a Parma, sono stati ambasciadori di Parma detti da Rollin, mentre le colonie non avevano il diritto di spedirne. Questi arbitri visitare vollero il campo di battaglia, e la maggior parte dei dardi dai quali i Cimbri erano stati trafitti, trovarono distinti col nome di Catulo, che innanzi la battaglia erasi fatto sollecito di prendere quella precauzione. Trovossi inoltre, che due soli stendardi tolti avevano al nemico i soldati di Mario, mentre trent' uno ne aveva fatti portare Silla al campo del proconsolo. Fu dunque deciso in favore di Catulo; il popolo tuttavia in Roma tutto l'onore della vittoria attribuì a Mario, che acclamato fu coi nomi pomposi di liberatore della patria, e di terzo fondatore di Roma. Mario però, benche l'idolo si vedesse del

popolo, non osò privare Catulo della gloria a lui dovuta, e con esso l'onore divise del trionfo. Compiuta quella cerimonia, ciascuno dei comandanti volle adempiere un voto, che fatto aveva avanti la battaglia, di erigere cioè un tempio in memoria della vittoria, qualora la avessero riportata. Mario innalzò e consacrò un tempio alla Virtù ed all'Onore; Catulo dedicò il suo alla Fortuna di quel giorno in cui vinto aveva. Mario nella consecrazione del suo tempio diede al popolo giuochi solenni secondo l'uso dei Greci. Soggiungono alcuni storici, ch'egli nimico delle arti dei Greci, dalla costruzione di quel tempio escludesse i marmi, le pitture e le sculture, e non ammettesse se non le pietre più rozze, ed il disegno di un architetto romano. Altri narrano che bere non volesse da poi in altro vaso che in un cantaro Bacchico, nel quale forse erano scolpite le imprese di Bacco, onde paragonare le sue vittorie con quelle di quel Dio. Si narra pure da alcuni che due coorti di Ombri, le quali distinte si erano nella pugna, premiasse coll'accordare loro romana cittadinanza; e che rimproverato in Roma di avere oltrepassato i limiti del suo potere, rispondesse avergli lo strepito dell'armi impedito di udire la voce della legge. Certo è che molte lodi e ricompense accordò Mario a Sertorio, il quale travestito da Gallo passato era tra i Cimbri e ne aveva riportato le più utili informazioni.

4. Ardeva intanto in Sicilia la guerra cogli schiavi.

con un corpo di 14,000 uomini, ai quali aggiunti

si erano molti soccorsi venuti dalla Grecia e dalla Lucania; ed all'arrivo di quella armata Salvio aveva restituito la libertà a l Atenione, e con esso convenuto era, che mentre egli rimarrebbe alla difesa di Triocala sua capitale, Atenione andato con 40,000 uomini ad incontrare Lucullo. Le due armate cransi trovate a fronte presso Scirteo, e gli schiavi battuti si erano con molto valore; ma Atenione che animosamente pugnava alla testa di 300 cavalli, rimase ferito in un ginocchio, cadde da cavallo, e fu oppresso da un mucchio di cadaveri. Le sue truppe perduto avendo il loro capo, si diedero alla fuga, ed i Romani nell'inseguirli ne uccisero più di 20,000. Salvio abbandonò allora Triocala; ma Atenione giunto a salvarsi, entrò in quella piazza cogli avanzi della sua armata, innanzi che il pretore giugnesse ad assediarla. Atenione sostenne con tanto valore e tanta destrezza l'assedio, che Lucullo fu costretto a ritirarsi in mezzo agli schiamazzi ed alle risa degli schiavi, e passato a Siracusa, non attese che ad arricchirsi a danno della provincia, per il che giunto in Roma fu accusato di concussione e mandato in esilio. Ad esso era sottentrato C. Servilio, che pure era stato interamente disfatto da

Atenione, rimasto per la morte avvenuta di Salvio solo capo degli schiavi. Atenione dopo essersi impadronito del campo romano, aveva inutilmente attaccato Messina, ma sorpresa aveva poco dopo la città di Macella. Finalmente Roma risolvette di spedire in Sicilia Aquilio, collega di Mario nel quinto suo consolato, e quest'uomo intrepido, dopo avere tentato per alcun tempo di affamare i rivoltosi, gli attaccò in giornata campale, e gli sterminò interamente. La vittoria stette per alcun tempo sospesa; ma Atenione chiese di decidere la contesa in un duello con Aquilio alla presenza delle due armate, che cessarono intanto dalle ostilità: il proconsolo, gagliardo oltremodo della persona, con un solo colpo stese Atenione morto ai suoi piedi; ed i Romani, approfittando della costernazione dei nemici, con tanto vigore gli attaccarono, che 10,000 soli ritiraronsi nel loro campo, dove si uccisero fra loro anzichè rendersi ai Romani. Mille soli con uno schiavo detto Satirio alla loro testa capitolarono, ed ottennero di avere salva la vita; ma spediti furono a Roma affine di essere esposti a combattere nel circo contra le fiere, al che essi preferirono di uccidersi tra loro a vicenda. Fini per tal modo la guerra cogli schiavi, che durata era quattro anni, e che secondo alcuni storici cagionata aveva alla repubblica la perdita di un milione di schiavi. Non concedendosi per sistema il trionfo a chi vinto non aveva popoli liberi, ad Aquilio fu accordata la semplice ovazione.

5. Mario intanto dominato da una ambizione insaziabile, desiderava con ardore un sesto conso-

LIBRO II. PARTE II. lato; e sebbene fiero per natura, avvilito erasi fino a mendicare il favore de'più umili cittadini. Aveva egli per competitore Metello il Numidico, e sebbene questi meritasse per ogni titolo la preferenza, Mario, distribuendo grandi somme nel popolo, ottenne di nuovo i fasci consolari con Valerio Flacco, uomo debole e privo di talenti. Collegossi Mario strettamente con Apulejo Saturnino che gli aveva procurato il quarto consolato, e col pretore Glaucia, conosciuti l'uno e l'altro come agitatori del popolo. Saturnino ambiva di essere per la seconda volta tribuno; ma trovossi competitore. Nonnio, che la stima universale godeva dei cittadini, e questi malgrado le istanze ed i maneggi di Mario, riunì tutti i suffragi. Saturnino, acciecato per ciò dal furore, fece assassinare Nonnio, mentre la assemblea stava per disciogliersi, e dai suoi partigiani proclamare si

fece tribuno. Mario confermò quella elezione, benchè irregolare e macchiata da un delitto, e l'assassinio di Nonnio rimase impunito. Mario, Saturnino e Glaucia, tentarono allora di impadronirsi di tutta la autorità, e di deprimere il potere del senato. Giunti essendo in Roma ambasciadori di Mitridate il grande, re del Ponto, ad oggetto di porre fine ad alcune dissensioni tra quel sovrano e la repubblica, Mario che stanco forse era del riposo, e nuove guerre bramava di suscitare, indusse Saturnino a ricevere quegli inviati in maniera brutale; ma essi al senato portarono le loro lagnanze,

ed innanzi a quel consesso fu citato l'insolente tribuno; il giorno però stabilito per lo giudizio il popolo attruppossi intorno alla adunanza, ed i giudici intimoriti assoluto rimandarono il tribuno. Incoraggiato da questa specie di vittoria, Saturnino rimise in campo l'antica quistione sul riparto delle terre, sul pretesto che alcune di queste erano state nella Gallia Cisalpina recuperate nella guerra contra i Cimbri, il che prova, non già altrove, ma nella Cisalpina medesima e presso l'odierna Vercelli, doversi cercare il teatro di quella guerra. Chiedeva il tribuno che quelle terre tolte fossero agli antichi loro possessori, e distribuite ai soldati di Mario; nella legge con Mario stesso disposta a questo oggetto, inchiusa aveva la clausola, che il senato con giuramento si obbligherebbe a confermare tutto quello che stabilito fosse dal popolo senza alcuna opposizione, e che se alcun senatore rifiutasse di prestare quel giuramento, sarebbe degradato all'istante, e dannato ad una multa di venti talenti. Il giorno in cui proporre si doveva quella legge, che il senato assoggettava al popolo, molti dei primarj patrizj vollero colle loro orazioni distogliere il popolo dall'approvarla; ma strappati furono con violenza dalla tribuna da una truppa di villici, che Mario e Saturnino avevano fatto entrare in città. Le tribù cittadine irritate, vollero opporsi a quelle della campagna, e non trovandosi in forza bastante, gridarono ad alta voce che udito avevano il tuono, il che

secondo le leggi impediva di prendere in quel giorno alcuna deliberazione. Ma gli abitanti della campagna, tra i quali molti veterani trovavansi, quella superstizione sprezzarono, fugarono a colpi di pietre le tribù cittadine, e la legge fu approvata. Mario allora, che promosso aveva quel disordine, riferì al senato l'avvenimento di quel giorno, lagnossi delle commesse violenze, e con artifiziosa simulazione dichiard, che prestato non avrebbe giammai il giuramento dalla legge proposto, sperando che alcun uomo onesto non sarebbe stato di contrario avviso. Sorprendere egli voleva in tal modo Metello, lusingandosi che dichiarato si sarebbe contra il giuramento, e quindi procurato si sarebbe l'odio di tutto il popolo. Metello dichiarò di fatto, che giurato non avrebbe, e tutti i senatori convennero nel medesimo sentimento. Saturnino citò i senatori a prestare il giuramento nella piazza de' comizj; Mario vi si recò; e mentre i senatori tutti rivolto avevano lo sguardo verso di lui, dichiarò con universale sorpresa che cangiato aveva d'avviso, e che determinato era a pronunziare il giuramento richiesto. Le tribù della campagna applaudirono alla dichiarazione di Mario, il che intimorì i senatori, e li costrinse al silenzio che da Mario fu interpretato come un tacito consentimento. Recossi egli quindi al tempio di Saturno ove solennemente giurò, e tutti i senatori spaventati fecero lo stesso ad ecce-

zione di Metello, il quale con prodigiosa fermezza

disse che a costo di qualunque pericolo tradire non voleva il proprio dovere. L'assemblea instigata da Mario e da Saturnino, lo esiliò; e benchè i patrzi e le tribù della città opporre si volessero a quel decreto, ed anche impedirne colle armi la esecuzione, Metello partire volle con generosa risoluzione, ed a Rodi secondo alcuni, a Smirne secondo altri recossi, dove lontano dal tumulto degli affari, tutto si diede allo studio della filosofia.

6. Non cessarono tuttavia le turbolenze in Roma, benchè riuscito fosse Mario ad allontanare il suo rivale. Saturnino continuare voleva nella carica di triliuno; Glaucia aspirava al consolato, Mario ambiva pure una nuova conferma; ed ogni sorta di mezzi anche più abbominevoli, le ingiustizie, le violenze adoperarono tutti, affine di riuscire nel loro intento. Mario finse di farsi mediatore tra il senato ed il popolo; eccitò tumulti affine di farsi un merito col sedarli; affettò di volere riguadagnare la benevolenza de' senatori; ma trovandosi alcuni di questi nella di lui casa per implorare il suo soccorso contra il sedizioso Saturnino, giunse il tribuno medesimo per concertare seco lui i mezzi di suscitare nuovi tumulti. Finse Mario alcun incomodo di salute, e più volte passò da una ad altra camera, eccitando i senatori contra il tribuno, e questi a vicenda contra i senatori. Si scopri allora l'inganno, e Mario divenne sospetto all'uno ed all'altro partito. Saturnino e Glaucia risolvettero di giugnere alla meta de'loro

desideri independentemente da Mario, disposti a perire nella impresa, se l'intento loro non ottenevano. Il primo ripropose la elezione di quell' Equizio, non appartenente ad alcuna famiglia, di cui si è parlato nel precedente capitolo; e con tanto ardire oltrepassò i limiti ancora della decenza, che Mario imprigionare sece Equizio, sinchè compiuta sosse la elezione dei tribuni. Saturnino eccitò il popolo ad abbattere le porte della prigione; Equizio fu liberato e proclamato tribuno, ma morì senza potere assumere quella carica, e ragionevolmente si puo supporre che naturale non fosse quella morte. Quanto alla elezione dei consoli, l'oratore Marc'Antonio su preserito a Mario; e Glaucia, trovandosi un terribile competitore nella persona di Memmio, assassinare lo fece dai suoi satelliti nella pubblica piazza. Assine quindi di sottrarsi al castigo, con Saturnino di lui complice risolvette nullameno che di distruggere la repubblica. Dal popolaccio ottenne Saturnino il comando delle truppe, e, se credere si dee ad alcuni storici, il titolo assunse pure di re. Il senato autorizzò i consoli, secondo la formola consueta, a provvedere, come meglio crederebbono, alla salvezza della repubblica. Mario trovossi per ciò obbligato ad arrestare i progressi di una sedizione che egli stesso fomentava; ed intanto Saturnino e Glaucia impadroniti efansi del Campidoglio. I senatori, i cavalieri e tutti i migliori cittadini si armarono contra i ribelli; ma le affettate dilazioni di Mario

destarono il sospetto, che solo suo malgrado egli si prestasse alla esecuzione degli ordini del senato. Le tribù della campagna accorsero in folla con intenzione di recarsi al Campidoglio; ma nella gran piazza trattenute furono, e sostenere dovettero un combattimento. Saturnino un cappello inalberò sulla punta di una lancia, affine di invitare gli schiavi a mettersi in libertà; ma i senatori ed i patrizj tagliare fecero l'acquedotto che l'acqua conduceva al Campidoglio, e ridussero ben presto i ribelli alla estremità. Suffeio, altro de'loro capi, propose di incendiare il tempio di Giove, sperando di salvarsi in mezzo alla confusione ed al disordine, che sarebbono le conseguenze inevitabili di quell'avvenimento. Ma Saturnino e Glaucia, che ancora confidavano nella amicizia di Mario, preferirono di arrendersi ad esso sotto la condizione di avere salva la vita. Mario accordò loro l'uscita dal Campidoglio, sebbene il senato dichiarati gli avesse ribelli ed ordinato avesse al consolo di trattarli come colpevoli di quel delitto. Glaucia ritirossi presso uno dei di lui amici detto Claudio; ma il popolo lo trasse da quella specie di asilo, e gli recise il capo; trucidati pure furono Dolabella di lui fratello e certo Geganio. Mario chiuse Saturnino e gli altri di lui complici nell'antico palazzo di Tullo Ostilio, fingendo di volerli riserbare al meritato castigo; ma i senatori ed i patrizi, ben comprendendo che salvare voleva gli antichi suoi amici, riunito avendo

gran numero di cittadini, dispersero le guardie, forzarono le porte del palazzo, e Saturnino e tutti i capi di quel partito misero a morte. Il popolo non soddisfatto, lacerò il corpo di Saturnino in mille pezzi; e quindi i comizj riuniti annullarono tutti gli atti del tribunato precedente, e le tribu all' estinto Memmio sostituirono nel consolato Postumio Albino, uomo di altissimo merito.

7. Si cominciò quell'anno col purificare la città sozza di tanto sangue sparso nelle passate sedizioni. Si celebrarono pure alcune cerimonie per allontanare le sciagure che dicevansi da alcuni segni immaginari pronosticate. Osservano alcuni scrittori, che nulla meglio valeva a ricordare ai Romani la memoria di alcun anno, di que prodigi che dicevansi in quell'anno osservati. Non si accorgevano intanto que cittadini superstiziosi, che allora vedeva la luce un bambino destinato a distruggere la repubblica. Questo era Giulio Cesare, nato sulla fine del sesto consolato di Mario. Si celebrarono allora senza alcun disordine giuochi solenni, dati al pubblico dall'edile P. Claudio detto il bello, dei quali non si crano mai veduti i più magnifici. Le scene del teatro furono per la prima volta abbellite dalla pittura, e Plinio dice che tanto mirabili erano quelle opere, che gli uccelli tentavano di posarsi sopra gli alberi dipinti sulla tela. Si godette allora in Roma per alcun tempo di una breve tranquillità; ma questa fu movamente turbata dal tribuno Tizio, col riproporre com'egli fece la domanda del riparto delle terre. Marc' Antonio colla sua eloquenza si oppose al tribuno, e cadere lo fece presso il popolo in tale disprezzo, che uscito dalla carica, fu per lieve accusa dal popolo stesso esiliato. Tutta la famiglia Cecilia e tutti i patrizj, sollecitavano intanto il ritorno di Metello; ed il di lui figlio vestito a lutto prostrossi innanzi alle tribù, implorando che dall'esilio richiamato fosse il genitore, per il che il nome ottenne di Pio. Ad onta dei maneggi di Mario, fu decretato il richiamo, ed il messaggiero spedito a quel grand'uomo, lo trovò assistente ad uno spettacolo nella città di Tralle nella Lidia, dove forse passato era da Smirne; e porgendogli la lettera, gli disse all'orecchio che fauste nuove conteneva. Il filosofo tuttavia non cangiò di contegno, continuò a guardare lo spettacolo, non aprì la lettera se non finiti i giuochi, e tornato in Roma, sebbene accolto come in trionfo, moderare seppe la sua gioja nella prosperità con quella fermezza che mostrata aveva nella sciagura. Mario allontanossi da Roma, ed in Asia passò sotto il pretesto di sciogliere un voto alla madre degli Dei, ma in realtà per non sossirire la vista di Metello, e per suscitare alcuna nuova guerra alla repubblica. Distinto solo per talenti guerrieri, niente egli più detestava che la pace. Giunto alla corte di Mitridate, ed accolto con grandissimo onore, feroce mostrossi ed insolente, ed a quel re disse arditamente, che o più potente rendere dovevasi dei Romani, o ai loro voleri pienamente sottomettersi. Mitridate fierissimo per natura, rimase attonito all'udire quel linguaggio; dissimulando però il suo sdegno, rimandò Mario colmo di ricchi doni. Il popolo di Roma intanto, affine di mostrare il rispetto che portava a Metello, Cecilio Metello prossimo di lui parente elevò al consolato insieme con Didio, che trionfato avera inaddietro degli Scordisci.

8. Toccò a Didio in sorte la Spagna, a Metello l'Italia, ed il primo recossi tosto in quella provincia con una armata consolare, giacchè rubellati eransi in gran numero gli Spagnuoli, e le regioni ai Romani soggette orribilmente devastavano. Egli seco condusse Sertorio che in quella guerra grandemente si distinse, conquistando le piazze importantissime di Castulone e di Grisenio e vincendo in giornata campale i Vaccei, che più di 20,000 uomini lasciarono sul campo. Didio che vinto aveva coll'ajuto di quel tribuno valoroso, si disonorò con crudeltà e di perfidia. Una colonia era stata da cinque anni stabilita a Colenda, e que' coloni rendendosi alla loro sede, eransi dati in varj luoghi della Spagna a saccheggiare. Didio, sospettandoli senza alcun motivo intenti ancora a predare, gli obbligò ad abbandonare la colonia, altre terre loro promettendo; ma ridottili per tal modo al suo campo, colle donne e coi fanciulli in tre corpi li divise e tutti passare li fece a fil di spada, non per-

donando neppure ai bambini. Quella barbarie fu tuttavia approvata in Roma, che alcuni storici osservano a questo proposito degenerata dalla antica probità. I Celtiberi, irritati per quel fatto, pigliarono le armi ed i Romani attaccarono. La perdita fu eguale dall'una e dall'altra parte, ma Didio sece accortamente trasportare i cadaveri de' Romani, cosicchè i Celtiberi, venuti per seppellire i loro morti, non trovando che un grandissimo numero de loro connazionali e pochissimi Romani, si sottomisero volontariamente a Didio; e le condizioni accettarono che ad esso piacque imporre. Così fu pacificata interamente la Spagna citeriore, e Didio tornato dopo alcuni anni in Roma ottenne il trionfo. Il pretore Cornelio Dolabella aveva pure vinto in diversi incontri i Lusitani sollevati.

9. Il consolo Metello rimasto in Italia, non erasi occupato che a comprimere qualunque fomite della sedizione, ed un pretore detto Deciano era stato esiliato, solo perchè in una arringa detto aveva alcuna parola a favore del ribelle Saturnino. I tribuni sotto il di lui governo più non osavano eccitare tumulti, nè proporre leggi sediziose o stravaganti. Nell' Asia, o piuttosto nell'antico regno di Pergamo, Muzio Scevola pretore dato erasi a riformare gli abusi, che i cavalieri romani, conduttori delle terre della repubblica sotto il nome di pubblicani, introdotti avevano, commettendo le più enormi estorsioni. Molti ne aveva fatti imprigionare, ed uno schiavo loro

Stor. & Ital. Vol. V,

complice era stato perfino crocifisso. Quel pretore stabili ancora persone di conosciuta probità sotto il titolo di ispettori; ed alla di lui partenza que'popoli istituirono una festa sotto il nome di Mucia o Muciana, assine di perpetuare la memoria delle sue virtù. Il di lui esempio mosse altri governatori delle provincie e specialmente Sempronio Asellione nella Sicilia, a frenare le vessazioni de' pubblicani, ed il senato ne incaricò anche i consoli ed i pretori nelle rispettive loro provincie. Sotto il consolato di Cornelio Lentulo e di Licinio Crasso, Mario tornò in Roma, ed un palazzo fabbricò presso la piazza maggiore, ma più non ebbe numerosi clienti; sorte comune dei guerrieri invecchiati senza aver dato prove di virtù civili. Mario ebbe altresì il dispiacere di vedere Silla ingrandito, come egli diceva, a spese sue. Bocco re della Mauritania divenuto alleato di Roma, spedito aveva al Campidoglio diversi trofei, monumenti delle vittorie di Silla, ed alcune statue d'oro, che rappresentavano Giugurta dato in mano a Silla medesimo. Mario si oppose furibondo al collocamento di quelle statue; Silla fece ogni sforzo assinche poste sossero nel Campidoglio; formaronsi quindi nella città due partiti, e solo la vigilanza de' consoli potè comprimere nel suo nascere la sedizione. I consoli seguenti Domizio Enobarbo e Cassio Longino, non si occuparono che di conservare la tranquillità nell'interno e l'abbondanza nella città; ed il popolo preferendo la con-

dotta loro a quella di varj guerrieri, ad essi sostituì Lucio Crasso celebre oratore e Muzio Scevola chiarissimo giureconsulto. Questi senza avvedersene diedero origine ad una guerra sanguinosa, una legge proponendo, in vigore della quale tutti gli alleati dimoranti in Roma, che diritto non avevano di cittadinanza, costretti erano a tornare alle loro case. A questa legge dato avevano motivo alcuni tribuni sediziosi, che la discordia studiavansi di eccitare coll'opera di quegli stranieri; ma questo fu il principio della guerra che in appresso si suscitò sotto il nome di guerra sociale o degli alleati. Sotto quel consolato medesimo furono con senatusconsulto vietati per sempre i sacrifizj di vittime umane, il che dee credersi fatto per le provincie dell'Africa, dell' Asia e di altri lontani paesi, anzichè per l'Italia; giacchè per quanto abbiano lasciato scritto su questo argomento Dione e Plinio, non si trova fatta menzione di umane vittime nelle storie più accreditate; ed il seppellimento di due Galli e due Greci in occasione di guerra puo riguardarsi piuttosto come una vendetta, che come un sacrifizio, o se si vuole, come una superstizione politica anzichè religiosa. Una specie di rappresaglia guerriera e non mai di sacrificio, era pure l'uccisione dei prigionieri fatti in battaglia sulla tomba di alcun duce estinto. I consoli suddetti partirono quindi l'uno per la Gallia Cisalpina, l'altro per la Transalpina. Nella prima Crasso non trovò altri nemici,

sebbene attentamente percorresse tutte le valli Alpine, se non una truppa di ladri o fuorusciti che distrusse; ma non per ciò ottenne il trionfo. che al suo ritorno domandò. Alcun nemico non trovò neppure Scevola nella Gallia Transalpina; e congedata avendo l'armata, tornò ben presto in Roma, dove eletti farono consoli Domizio Enobarbo e Celio Caldo, da alcuni storici nominato come l'omo nuovo. Sigonio spiega questo nome colla divisione dei Romani in nobili, nobili nuovi ed ignobili: nobili dicevansi coloro, che produrre potevano le immagini de'loro antenati; nuovi dicevansi coloro che solo citare potevano la immagine propria; gli ignobili non comparivano sotto alcuna rappresentanza: e dal così detto Ius imaginis presso i Romani, alcuni eruditi hanno voluto dedurre la origine del moderno diritto degli stemmi o delle insegue. Pacifico però fu quel consolato, noto solo per l'accusa di tentata sedizione portata da Sulpizio contra Norbano, che diseso su dal celebre oratore Antonio e dai giudici assoluto.

e di Erennio, Silla diede un nuovo spettacolo nel circo, approfittando di un centinajo di lioni che Bocco gli aveva spediti con alcuni cacciatori mauritani, accostumati a combattere quelle fiere. Questo muovo spettacolo, al dire di alcuni storici, contribui alla elevazione di Silla allora pretore al consolato, più assai che le valorose di lui imprese. Furono

n grand native man was an an andrew many a things are are increased and in this. I market for the limit of the limits

THE LIVE THAT THERE IT HE STORE OF r ilvi de erren entile de l'est n m de rem i trans i i me i

enti em lan em la su ra nelli i rrecte e el ci ci ci ci ci mile Latter on the section and return a

rune in the authoria many or di maria 122 company n antique : THE THE PART. THE MEMBER I CHARLE MARKET हो बागार १६ गाउँ पर विकास अन्य है । व्याहन

: भी सम्बद्धाः - अपन्यस्य । स्ट्रा Holds the Tribut state deliminate by the later remain with relative relative reserves and THE REAL PROPERTY OF THE PARTY. a train movement i des promote

le maseine : in the ferrait de ma ina. sere i arri: elmente -- -

storico romano.

86 LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XXXVII. censura; ma Crasso con eloquentissima orazione si

## CAPITOLO XXXVIII.

DELLA STORIA DI ROMA

DAL PRINCIPIO DELLA GUERRA SOCIALE

SINO ALLA MORTE DI MARIO.

Druso tribuno del popolo. Sue imprese e sua morte. - Rivolta dei Marsi e di tutti i popoli vicini. Disposizioni prese per la guerra sociale. - I Romani sono vinti in varj incontri e perdono alcuni de' loro . capi. - Continuazione delle perdite de' Romani. - Prime loro vittorie su quella guerra. - Legge Giulia. Continuazione della guerra. - Affari interni di Roma. -Silla si muove coll' armata verso Roma. Combattimento nella città. Fuga di Mario. - Leggi di Silla. Condotta da esso tenuta in Roma. Proscrizioni. -Avventure di Mario durante il di lui esilio. -Partenza di Silla. Turbolenze suscitate da Cinna. -Cinna si pone alla testa di una grande armata. Ritorno di Mario. Blocco di Roma. - Roma apre le porte a Cinna e ai di lui compagni. Nuove stragi e nuove proscrizioni. - Continuazione delle turbolenze. Cinna e Mario consoli. - Morte di Mario.

S. 1. Tribuno del popolo trovavasi Livio Druso, discendente da illustre famiglia, e che ai talenti naturali aggiunto aveva uno studio particolare della

eloquenza. Zelante egli di porre un riparo ai disordini che introdotti si erano nel governo, osservato aveva, che un malcontento generale regnava nei tre ordini, che il corpo formavano della repubblica. I cavalieri erano stati investiti al tempo de' Gracchi del diritto di conoscere delle cause civili; il senato ne mormorava, il popolo dal canto suo lagnavasi che negletta era la esecuzione delle leggi de' Gracchi relative al riparto delle terre; gli alleati lagnavansi a vicenda del senato e del popolo, ed il diritto di suffragio e le cariche reclamavano per avere contribuito alle conquiste della repubblica, e per essersi assoggettati al pagamento di gravose imposte, ed a fornire in caso di guerra maggiore numero di soldati di quello che in Roma levavasi. Druso concepì il disegno, che alcuni pretendono ad esso suggerito dai nobili, di riunire tutti i partiti, e prima di tutto di riconciliare il senato coi cavalieri. Propose per ciò di ritornare al senato il giudizio delle cause civili, e di compensare per questo titolo i cavalieri colla ammissione di 300 di essi nel senato. Ma la proposizione spiacque ai senatori ed ai cavalieri; ai primi perchè avvilita credevano colla introduzione di tanti cavalieri la loro dignità; ai secondi perchè coloro che non credevano di essere compresi tra i 300, conservare volevano ad ogni patto la giurisdizione loro attribuita. Servilio Cepione si pose alla testa dei cavalieri; il consolo Filippo alla testa del senato, e

questi fiero ed impetuoso per natura, interrompere volle Druso mentre parlava dalla tribuna e costrignerlo al silenzio. Un ufficiale dei tribuni si slanciò contra il consolo e lo percosse, e Druso ordinò l'imprigionamento del consolo medesimo per aver egli osato interrompere un tribuno nell' esercizio delle sue funzioni. Druso allora il favore conciliossi del popolo, proponendo una distribuzione di pane ai più poveri cittadini, e soggiugnendo non potere questa riuscire gravosa al tesoro, nel quale pretendeva egli trovarsi 1,620,829 libbre d'oro e che egli diceva essere simile al mare che tutto inghiottisce e nulla allora si credeva restituire. La legge fu approvata con grandissimo contento del popolo, e Druso intento a guadagnare l'amicizia degli alleati e specialmente dei Latini, si adoperò perchè loro si accordassero i privilegi della romana cittadinanza. Ma non solo a questo disegno si opposero i senatori ed i cavalieri, ma i plebei ancora, che ammettere non volevano tra i concittadini coloro che come sudditi riguardavano. Intanto quegli stranieri concorrevano da ogni parte a Roma affine di sostenere il loro protettore, ed inutili vedendo i loro sforzi, congiurati si erano per ottenere colla violenza quello che credevansi in diritto di reclamare dalla equità del popolo e del senato. Alcuni di essi deliberato avevano di trucidare i consoli in occasione delle ferie latine; ma Druso informato della trama, i consoli avvertì, e per tal modo salvò loro la vita.

D LIBRO II. PARTE II.

Di là ad alcun giorno tornando Druso dalla pubblica piazza, dove arringato aveva il popolo, ricevette un colpo di pugnale da un assassino, che il ferro lasciò infitto nella ferita e fuggì. « Ingrata » repubblica, gridò allora Druso, troverai tu forse » un cittadino più zelante per la tua prosperità? » e poco dopo spirò. Non si potè giammai scoprire l'assassino, ma gravi sospetti caddero sul consolo Filippo che reo sarebbesi renduto per tal modo della più nera ingratitudine, sovra Cepione e sopra certo Varo o Vario altro de'tribuni, il quale poco dopo propose una legge che nemico e traditore dello stato dichiarava chiunque fosse d'avviso di accordare agli alleati la cittadinanza. Cotta, in conseguenza di quella legge andò volontario in esilio, Scauro salvossi colla sua fermezza, M. Antonio colla sua eloquenza; Vario stesso alla fine del tribunato, perì vittima della legge da esso proposta. Si narra che Catone ancora fanciullo, educato nella casa di Druso suo zio, richiesto fosse da Pompedio Silone uno de' capi degli alleati di raccomandarlo allo zio; ch'egli rifiutasse di assumere un tale uffizio, e che non cedesse neppure alle minacce di essere gettato da una finestra, sulla quale tenevasi sospeso. Pompedio nel rimetterlo sul pavimento, disse: « quale felicità » per l'Italia, che questo non sia ancora che un » fanciullo! Se uomo egli fosse, non avremmo un » solo suffragio a favor nostro! » Morì in quel tempo l'oratore Crasso per essersi troppo riscaldato

una arringa contro il consolo Filippo, che acusato aveva il senato come incapace ad amminitrare la repubblica.

2. La morte di Druso non servì che ad irritare li alleati, e li determinò a prendere le armi afne di ottenere colla forza ciò che loro dovuto redevano a titolo di giustizia. Pompedio Silone vaente guerriero tra i Marsi, alla testa di 10,000 omini risolvette di sorprendere e saccheggiare Rona; ma incontrato avendolo Domizio, antico di ui amico, mentre recavasi alla campagna, lo inlusse a rinunziare a quel disegno ed a tornare al uo paese. Sotto il consolato però di Giulio Cesare : di Rutilio Lupo, insorsero ad un tempo i Marsi, i 'eligni, i Sanniti, i Campani ed i Lucani; confelerazione della quale Roma non aveva mai veduto Icuna più formidabile, tutti essendo que' popoli vaorosi ed agguerriti. Affine di rivalizzare con Roma, essi costituirono una repubblica, della quale Corinio città forte dei Peligni fu dichiarata capitale. n questa spediti furono tutti gli ostaggi che le rittà confederate offrirono, e colà formossi pure 1 deposito delle armi e dei viveri. Si osserva che . soli Galli Cisalpini non entrarono nella lega; ma questi erano sudditi di Roma, non alleati, e non sormavano parte dell' Italia. Servilio che in qualità di proconsolo comandava nel Piceno, volle impedire agli abitanti di Ascoli di spedire ostaggi, minacziandoli dello sdegno di Roma; ma essi armaronsi,

trucidarono Servilio stesso, Fontejo suo luogotenenta, e tutti i Romani che sul territorio loro trovavansi. Cesare fu destinato a guerreggiare nel Sannio, Rutilio nel paese de' Marsi, ed a questi si diedero per luogotenenti i più grandi guerrieri che allora si trovassero in Roma. Ciascuno di essi ebbe un comando separato, coll'obbligo tuttavia di soccorrersi a vicenda in caso di bisogno. Gli alleati dal canto loro formato avevano un senato composto di 500 membri, cosicchè l'Italia vide allora nel suo seno due grandi repubbliche e due senati.

3. Pompeo, padre di quello che il nome ottenne di grande, altro de' luogotenenti, recossi ad Ascoli affine di vendicare la morte di Servilio; ma assalito con furore dagli abitanti, perdette gran numero di soldati e fu cacciato in fuga. I due consoli eransi recati alle loro destinazioni, ed i Latini rimasti fedeli alla repubblica romana, somministrato avevano il loro contingente di truppe; gli Etruschi altronde, gli Umbri ed alcuni stati dell' Oriente spediti avevano poderosi rinforzi. Tutta l'Italia era in armi; Minucio Magio, detto da Vellejo Patercolo, altro dei di lui antenati, sebbene nativo d'Ascoli, riunita aveva a favore de' Romani una intera legione, e Sertorio questore nella Gallia Cisalpina un corpo di Galli condotto aveva al soccorso di Roma, col quale pugnò con grandissimo valore contra gli alleati, e perdette in que' combattimenti un occhio, del che egli vantossi in seguito come di una deforità gloriosa. Infelici però furono i consoli nelle ro imprese. L'armata di Perpenna luogotenente di lutilio, che guerreggiava tra i Marsi, fu sconfitta volta in fuga da due valenti capitani, Presentejo Vettio Catone. I Romani lasciarono sul campo jooo uomini, e Vettio, tesa avendo una imboscata 1 Rutilio medesimo al passaggio del fiume Telonio, ntta l'armata consolare distrusse, della quale 8000 ioldati perirono, parte sotto le spade nemiche, parte mnegati nel fiume. Il consolo stesso perì con tutti primarj ufficiali, e tanto breve fu quel combattimento che Mario accampato sulla sponda opposta 1 picciola distanza, non ne conobbe che l'esito. Roma fu spaventata all' avviso di quella perdita ed Il arrivo del cadavere del consolo. Si collocarono mardie alle porte, si raddoppiarono i custodi sulle mura, e corpi di truppe si appostarono in tutte le trade che a Roma conducevano. Gli avanzi delle ruppe di Rutilio si divisero tra Mario e Cepione, na questo pure si lasció battere vergognosamente h Silone. Si narra che quest' uomo destrissimo si recasse dal proconsolo magnificamente vestito ed accompagnato da due giovani schiavi, che egli diceva suoi figli, portanti alcune masse di piombo, coperto di sottilissima lamina d'oro e d'argento, che quali donativi egli recava; e che per tal modo sudagnata avendo la confidenza del proconsolo, gli onggerisse alcune mosse, colle quali ridottosi questi una stretta gola de'monti, fu la di lui armata sor-

presa e tagliata a pezzi, ed egli stesso perì. Incoraggiati gli alleati da que' felici successi, obbligarono Pompeo a ritirarsi dietro le mura di una città del Piceno; impadronironsi per sorpresa della città di Venafro nella Campania, e due coorti che colà erano di presidio tagliarono a pezzi; uno dei loro consoli detto Aponio occupò intanto Nola, e prigionicro fece il presidio romano che forte colà trovavasi di 2000 uomini comandati dal pretore Postumio; le città ancora di Stabia, di Literno e di Salerno si sottomisero a quel consolo, il quale potè quindi devastare tutta la Campania. Nella Lucania, Lamponio comandante degli alleati fugò Licinio, uccise 800 uomini del di lui corpo, e lo obbligò a riparare nella città di Grumento; tutta la Puglia intanto fu conquistata da Judacilio, e caddero ancora in potere degli alleati le città di Canosa e di Venosa. Rutilio aveva al principio della campagna annunziati al senato i più violenti sospetti, che i nobili con criminoso commercio i Marsi avvertissero delle militari disposizioni; ma si scoprirono fortunatamente gli esploratori de' Marsi tra i vivandieri romani, ed allora su anche sospesa durante la guerra l'esecuzione della legge di Vario.

4. Il consolo Giulio Cesare fu pure da principio battuto da Vettio Catone, comandante de' Sanniti, e costretto dopo la perdita di 2000 uomini a rifuggirsi in una vicina città. Ma quel consolo uscì ben presto per soccorrere Acerra, che

assediata era da Aponio; e questi trovato avendo in Venosa Oxinta figlio di Giugurta che colà era prigioniero, lo trasse dalla sua cattività, e gli onori che dovuti erano ad un re, rendere gli fece dalla sua armata. I Numidi che nella armata consolare trovavansi, sapendo che il figliuolo del loro re per gli alleati combatteva, lasciarono a centinaja il campo romano, cosicchè il consolo obbligato fu a rimandare in Africa tutti i Numidj. Aponio vedendolo allora indebolito, si mosse perfino ad insultare i Romani nel loro campo; ma Cesare avendolo improvvisamente attaccato, lo costrinse a ritirarsi, e dei soldati di Aponio 6000 rimasero estinti. Essendo quella vittoria la prima che i Romani nella guerra sociale riportavano, cagionò essa tanto in Roma quanto nelle armate grandissima gioja. I soldati sul campo di battaglia diedero a Cesare il titolo di imperatore, che il senato confermò; ma que s'o titolo non era in quell'epoca se non distintivo d'onore, e non mai indicativo di sovranità. Mario era pure stato attaccato in quel tempo da Asinio capo dei Marucini, e respinto lo aveva; ma giunto in quell'istante Silla alla testa di un corpo, che ora direbbesi campo volante, piombò sopra que' fuggitivi, li distrusse in gran parte, ed estinto rimase perfino il loro comandante. Servio Sulpicio riuscì pure a sconfiggere i Poligni in una giornata campale, e devastato avendo tutta la loro regione, si mosse a liberare Pompeo che Afranio assediava nella città

di Fermo. Afranio fu ucciso nell' attacco vigoroso dato da Sulpicio al di lui campo, e la più gran parte della di lui armata fu distrutta, dopo di che Pompeo cinse d'assedio Ascoli, dove rifugiati si erano i soldati fuggiti da quel combattimento. Ma nel paese de' Marsi, Mario, che già era in età di 68 anni ed oppresso da varie malattie, attaccare volle il nemico, ed essendosi le sue truppe debolmente battute e ben presto disordinate, quella disfatta di tanta angoscia gli riuscì, che rinunziò al comando, e tornò tosto in Roma. La vittoria de' Marsi indusse gli Etruschi e gli Umbri ad abbandonare il partito di Roma, ed a dichiararsi in favore degli alleati. Roma dovette ricorrere a nuovi mezzi di difesa, aumentato vedendo oltremodo il numero de'nemici. Si arruolarono allora per la prima volta i liberti, e dodici coorti se ne formarono, che servirono di presidio nelle città marittime, mentre le truppe di que' presidi rafforzarono le legioni, che sotto il comando di L. Porcio e di Aulo Plauzio, si opposero agli Etruschi ed agli Umbri. Queste legioni vinsero in giornata campale, ma Appiano non dissimula che grande su la perdita de' Romani.

5. Il consolo Giulio Cesare credette di porre un fine a quella guerra con una legge che confermata fu dal senato, in forza della quale attribuita era la romana cittadinanza a tutti i popoli d'Italia, dei quali non poteva rivocarsi in dubbio la alleanza

con Roma. Egli ottenne con questo, che varj popoli che si trovavano nel caso dalla legge espresso, dalla consederazione sociale si ritirassero. Ma rimanevano ancora in armi i Lucani, i Sanniti, i Marsi, i Picenti ed altri popoli vicini; e quindi partirono per combatterli i nuovi consoli Pompeo Strabone e Porcio Catone. Il primo marciò contra Ascoli, sterminò un' armata di Marsi che veniva in soccorso di quella piazza, ed in quel combattimento perirono 5000 Marsi ed il loro comandante, detto Franco. I pochi che si salvarono, perirono nelle gole degli Apennini di fame e di freddo. Ascoli resisteva, attendendo il soccorso di Judacilio nativo di quella città. Concertò questi cogli assediati una sortita, c benchè non secondato, entrò nella piazza con otto coorti, fece punire di morte coloro che opposti si erano alla sortita; ma vedendo di non potere resistere, si avvelenò affine di non sopravvivere alla ruina della patria. Alcuni storici la vittoria da Pompeo riportata sopra Afranio fanno precedere il di lui consolato.

6. In Roma un pretore detto Asellione che gli usurai perseguitando, irritato aveva i ricchi, su per loro ordine assassinato nella piazza maggiore, mentre sacrificava a Castore e Polluce. Il senato volle scoprire gli autori di quel delitto, ma l'oro degli usurai sece tacere gli accusatori ed i testimoni; e quindi il tribuno Silvano una legge propose, che di morte puniva chiunque recato sarebbesi alla piazza

Stor. & Ital. Vol. V.

de' comizj con armi, o turbato avrebbe i giudici nell' esercizio delle loro funzioni. Quel tribuno medesimo con altra legge i cavalieri romani privò della giurisdizione nelle cause civili, e quindi giudici stabilì per ciascuna tribù, che scelti sarebbono dalle tribù medesime. Egli perfezionò pure la legge Giu lia, aggiugnendo a quella che tutti i cittadini delle città alleate che in Italia si troverebbono a quell'epoca, riguardati sarebbero come cittadini romani, purchè entro 60 giorni inscrivere si facessero presso alcuno dei tre pretori. Tanto grande fu il numero degli stranieri, che a Roma a quest' oggetto accorsero, che i censori temendo di vederli arbitri delle elezioni, incorporare non li vollero nelle tribù esistenti, ma alcune nuove ne formarono che votare dovevano le ultime, mentre già decisa era la pluralità de' suffragj. Quegli stranieri ben videro quell'artifizio, ma dissimularono il loro risentimento, sperando di farsi ben presto eguali agli altri cittadini.

7. Continuava intanto con ardore la guerra sociale. Pompeo cangiato avendo in blocco l'assedio di Ascoli, andò contra Vettio che con numerosa armata il paese difendeva de' Vestini, lo superò in un combattimento e si impadronì di varie città. Entrò quindi in una conferenza con Vettio, alla quale trovossi presente Cicerone, che allora per la prima volta militava; e sebbene gli storici l'oggetto non dichiarino di quella conferenza, sembra tutavia che in quella si ponesse fine alla guerra coi

Vestini. Il consolo Porcio Catone che già riportato aveva alcun vantaggio sui Marsi, attaccato avendo un loro campo sulle rive del lago Fucino, ucciso fu con una saetta, e si dubitò che questa partisse dalle mani del giovane Mario, del di cui padre aveva il consolo parlato poco prima con disprezzo. I Marsi approfittarono di quell' istante, e fugarono i Romani. Cosconio proconsolo, sconfitto aveva ed ucciso Mario Egnazio comandante de Sanniti. Vinse in una seconda pugna Trebazio, successore di Egnazio, che dopo di avere perduto nella battaglia e nella fuga più di 15,000 uomini, ritirare si dovette a Canosa. Cosconio devastò dunque le terre de Larinati, de Venosini e de Pedicoli, e tutte le ridusse di nuovo sotto la obbedienza de Romani. Temettero allora gli alleati che attaccata fosse Corfinio loro capitale, e quindi il senato ed i magazzini loro trasportarono ad Esernia nel Sannio. Una ambasciata spedirono essi a Mitridate, che dichiarato crasi allora contro i Romani, sperando di ottenere alcun socorso; ma tutte le disposizioni loro sconcertate furono da Silla. Egli prese d'assalto Stabia, e l'abbandono al saccheggio; riunite quindi alle sue truppe le legioni, che trucidato avevano il loro comandante Postumio Albino a colpi di pietre, (di cui pero non vendicò la morte) attaccò Pompei, respinse vigorosamente Cluenzio che venuto era al soccorso di quella piazza con buon numero di alleati, sconfisse di nuovo quel contandante, della di cui arma-

ta diconsi allora periti 30,000 uomini, e finalmente si impadronì di quella città. Di là passò a Nola, dove Cluenzio erasi ritirato, e colà narrasi che perisse Cluenzio medesimo con 20,000 Sanniti. Silla sottomise quindi l'Irpinia, e già disponevasi a conquistare tutto il Sannio; ma circondato trovossi in alcune gole de' monti dal famoso Aponio. Si trasse tuttavia da quella situazione, nella quale tutta l'armata tenevasi perduta; e conchiusa avendo una tregua con Aponio, uscì colle sue truppe dal campo nella notte, ed attaccato avendo i nemici che venuti erano a saccheggiare il campo da esso abbandonato, li ruppe e li pose in fuga. Prese quindi d'assalto Boviano, ed intanto Pompeo impadronito essendosi dopo lungo assedio di Ascoli, punì con estremo rigore gli abitanti, che trucidato avevano un magistrato romano. All' approssimarsi dell'inverno i comandanti primarj tornarono in Roma, e Silla ottenne, come ricompensa del suo valore, il consolato, ed ebbe per collega Rufo Pompeo, padre di suo genero. Il console Pompeo ottenne l'onore del trionfo, abbellito da un gran numero di prigionieri distinti, tra i quali vidersi Ventidio e sua moglie, che portava tra le braccia un bambino, stinato a salire egli pure un giorno in trionfo sul Campidoglio. Silla si adoperò con molto studio or de ottenere il comando dell'armata che spedire si doveva contra Mitridate; ma trovò egli per competitore Mario, il quale, sebbene vecchio ed infer-

micio, l'ajuto si procurd di Sulpicio tribuno del popolo, che secondo Plutarco tutti gli uomini superava in perfidia, ed aveva ai suoi stipendi 3000 scellerati che satelliti nominava antisenatoriali. Quel tribuno favorire volle gli alleati italiani, proponendo di incorporarli nelle prime 35 tribù, con che non solo acquistare poteva il loro favore, ma altresì divenire arbitro della pluralità de' suffragi. Intanto Sulpicio conquistato aveva il paese de' Marucini; Pompeo aveva interamente sottomessi i Vestini ed i Peligni, e que' popoli avevano perfino incatenato il loro comandante Vettio, affine di consegnarlo ai Romani; ma uno schiavo fedele che lo seguiva, lo trafisse con un pugnale, e si trafisse in seguito egli stesso. I Marsi pure, vinti da Licinio Murena e da Cecilio Pio, chiesta avevano la pace, ma Pompedio difendevasi sempre alla testa di 2000 schiavi che armati aveva. Pio e Sulpicio erano finalmente giunti a combatterlo, ed egli perduto aveva l'armata e la vita. Sulpicio disponevasi ad attaccare Nola, sola piazza degli alleati, allorchè chiamato fu sollecitamente a Roma affine di reprimere la iusolenza dell'altro Sulpicio tribuno. Quest'uomo stabilito aveva il giorno per l'approvazione della sua legge favorevole agli alleati, e Silla altro mezzo trovato non aveva se non quello di ordinare pubbliche feste affine di temporeggiare. Il tribuno sedizioso recossi allora con gran numero de suoi satelliti che celate portavano le loro armi, al tempio di Castore,

EIBRO II. PARTE II. 102 dove riunire dovevasi il senato, e colà giunto, ordinò ai consoli che annullare dovessero il decreto portante la celebrazione delle ferie. I consoli e molti senatori ricusarono, ed il tribuno ordinò ai suoi satelliti di vendicare quel rifiuto. Pompeo vedendo quegli assassini, salvossi tra la folla, ma il di lui figlio, genero di Silla, fu ucciso. Silla non trovò scampo se non nella casa di Mario, e quest'uomo, benchè vendicativo e crudele, non volle macchiare le sue mani del saugue di un console ospite. Lo obbligò tuttavia a giurare che rivocato avrebbe il decreto delle ferie, il che Silla esegui; e per tal modo tanto si rendette grato al tribuno, che questi lasciollo in carica, mentre volle che deposto fosse Pompeo.

8. Non credendosi tuttavia ben sicuro in Roma, Silla recossi sollecito al suo campo sotto a Nola; e Sulpicio, rimasto arbitro del potere in Roma per lo allontanamento dei consoli, non solo approvare fece la legge in favore degli alleati, ma altra ne propose pure che egualmente fu dal popolo accettata, in virtù della quale a Mario era assegnato il comando dell'armata destinata contra Mitridate. Tosto che Mario si vide investito di questa autorità, due tribuni militari, uno dei quali detto Gratedio di lui parente, spedi all'armata onde informare le truppe che a lui obbedire dovevano e non più a Silla; ma le truppe che Silla grandemente amavano, uccisero a colpi di pietro que' due inviati, e grida-

rono unanimi che andare si doveva a Roma, e vendicare gli oltraggi fatti alla dignità consolare, non meno che la oppressione de' loro concittadini. Murio sdegnato, fece perire, come per via di rappresaglia, tutti gli amici che Silla aveva in Roma, e le case e i beni loro abbandonò al saccheggio; il che Silla indusse ad avviarsi coll'armata composta di 6 legioni verso Roma; e mentre alcuni ufficiali lo abbandonavano, dolenti di concorrere alla distruzione della loro patria, molti venivano da Rama a raggiugnerlo, le violenze fuggendo di Mario. Tra questi trovossi pure Pompeo, che Sulpicio deposto aveva dal consolato, ed un corpo condusse di quelle truppe che in fretta aveva potuto riunire. Videro allora Mario e Sulpicio, che resistere non si poteva a quell'armata, ed il scuato indussero a spedire incontro a Silla due pretori che di innoltrarsi gli vietassero. Le altiere parole di que' due magistrati, che Bruto e Servilio nominavansi, irritarono per tal modo i soldati, che i fasci loro ruppero, lacerarono le vesti loro di porpora, ed uccisi avrebbono se Silla medesimo non gli avesse salvati. Tornati i pretori in Roma senza alcuna insegna della loro dignità, il popolo si persuadette che più rispettate non fossero le leggi, e che più non rimanesse che la via della forza. Mario e Sulpicio, circondati solo da pochi faziosi, spedirono di continuo messaggieri a Silla in nome del senato, onde trattenerlo con proposizioni e lusinghe pacifiche; e

## 104 LIBRO II. PARTE II.

Silla dal canto suo finse di acconsentire, ed un

campo ancora disegnò per l'armata; ma un corpo numeroso spedi sotto il comando di Basilio e di Mummio, assinchè della porta Esquilina si impadronisse, ed egli venne in seguito colle sue legioni, cosicchè in poche ore trovossi sotto Roma. Pompeo si impadronì pure della porta Collina; una legione si pose a guardia del ponte Sublicio, affinchè alcuno entrare non potesse nella città dalla parte del fiume; altra fu posta a guardia della porta Celimontana, ed il rimanente delle truppe entrò nella città colla spada alla mano. Giunti i soldati di Silla nella strada che conduceva alla porta Esquilina, trovaronsi a fronte Mario e Sulpicio con una truppa d'uomini d'ogni sorta riuniti alla ventura. Siccome i cittadini mancavano d'armi, salirono sui tetti delle loro case, e temendo un saccheggio, tante tegole e tante pietre gettarono sui soldati di Silla, che i legionari ritirare si dovettero fino alla porta. Silla si pose allora alla testa delle legioni, e strignendo una fiaccola accesa, minacciò di incendiare le case, se i cittadini alcun atto di ostilità commettevano. Il popolo, spaventato dalla minaccia, rimase neutrale fra i due partiti; invano Mario chiese il soccorso dei cittadini, e perfino degli schiavi; alcuno non volle armarsi; fu egli dunque costretto a battersi in ritirata fino al tempio della dea Ops o sia la Terra, dove arrestandosi, assalì le legioni con tanto vigore che Silla fu obbligato a chiamare in soccorso le

orze che lasciate aveva alla porta. Al giugnere di [ue'nuovi nemici, Mario ritirossi al Campidoglio, e li là uscì tosto per una delle porte della città, afne di non cadere nelle mani dell'avversario.

g. Silla, divenuto per tal modo padrone della ittà, guardie situò in varj luoghi affine di preveire i disordini, e d'accordo con Pompeo, non solo soldati trattenne dal saccheggio, ma punì ancora everamente alcuni legionari che entrati erano vioentemente in una casa privata. Il giorno seguente villa, eloquentissimo oratore, dopo avere descritto 1 vivo le calamità della repubblica, le seguenti eggi propose: 1.º che alcuna legge presentata non arebbe al popolo, se non approvata dal senato; .º che i comizj più non terrebbonsi per tribù, ma er centurie; 3.º che qualunque cittadino che stato osse tribuno del popolo, più non potrebbe sosteere in seguito altra magistratura; 4.º che tutte : leggi del tribuno Sulpizio sarebbono annullate. Il opolo non mancò di approvare pienamente queste eggi, proposte da un oratore che alla testa trovavasi li sei legioni. Furono quindi accusati pubblicamente I figlio di Mario, il tribuno Sulpicio, altri tribuni lel popolo, due senatori ed un gran numero dei partigiani di Mario, e dichiarati furono nimici di Roma e proscritti. Questo decreto di proscrizione, movo in Roma, metteva a prezzo le teste dei colpevoli, ed ingiugneva a tutti i sudditi, amici o alleati de' Romani di ucciderli in qualunque luogo si

## of LIBRO II. PARTE II.

trovassero. Sulpicto tradito da uno de' suoi schiavi, fu trucidato da un soldato di Silla, e la di lui testa

portata in Roma, fu posta in cima ad una picca dirimpetto alla tribuna dove egli aveva pronunziato tanti discorsi sediziosi. Lo schiavo ottenne il danaro promesso allo scopritore di Sulpicio; ma precipitato fu tosto dalla rocca Tarpea per avere tradito il padrone. Il popolo non vide senza sdegno la testa sanguinosa di uno dei suoi tribuni, ed il senato fu dolente della proscrizione di Mario che tuttora riguardava come un illustre sventurato. Silla non guadagnò dunque l'affetto de' cittadini; e nelle prosime elezioni esclusi furono Nonnio di lui nepote, e Servio Sulpicio altro dei di lui ufficiali, che egli aveva caldamente raccomandati. Egli se ne mostrò tuttavia contento, ed acconsenti pure alla elezione di Cinna, che partitante era di Mario, al quale giurare fece attaccamento inviolabile agli interessi del senato. Quest'uomo vizioso e sconsigliato, chbe per collega Ottavio, uomo di incorrotta probità e zelante del bene della patria. Silla non si dimise dalla sua autorità senza prima proporre grandiose ricompense a chi uccidesse i due Marii, padre e figlio, e spedi ancora drappelli di cavalieri ad in-

10. Mario altronde, dispersi essendo tutti i di lui seguaci, ritirossi da prima col figlio ed un suo figliastro ad una sua villa poco distante da Roma; di la spedì il figlio in cerca di viveri; ma udendo

seguirli con ordine di ricondurli o vivi o morti.

che un corpo di cavalleria si avvicinava, il figlio non atlese e fuggi ad Ostia, dove per opera di un amico pronto aveva un vascello, ed imbarcatosi, fu spinto da un vento furioso verso Circeo. Colà errò per alcun tempo, morendo quasi di fame e studiosamente evitando l'incontro di chicchessia. Il di lui figliuolo intanto, che ridotto erasi presso il celebre Muzio Scevola, non fu debitore della vita se non alla fedeltà di uno schiavo, che veduto avendo alcuni cavalieri romani venire a quella volta, lo nascose entro un carro carico di fave, e passare lo fece in mezzo ai soldati stessi, dicendo che quel carro conduceva a Roma. Di là passò pure quel giovane alle rive del mare, e colà imbarcossi per l'Africa, dove ancora cra riverito il nome solo di Mario. Il padre trovò sulla sera alcuni pastori, dai quali non potè neppure ottenere un pezzo di pane; ma ricevette bensì l'avviso di fuggire, perchè un corpo di cavalleria trovavasi in que' contorni; si ritirò dunque la notte ne' boschi, e il di seguente lango le coste del mare prese la strada di Minturno. Giunto a poca distanza da questa città, vide alcuni cavalieri che verso di lui venivano, e duc navi poco lontane dal lido; si gettò dunque con Granie suo figliastro a nuoto, e giunse alle navi, ti marinai delle quali intimato fu dai soldati o di mandare a terra que' proscritti o di gettarli in mare. I marinai deliberarono tra loro se ubbidire dovevano; ma vinti dalla compassione, continuarono il

loro cammino. Un vascello sbarcò Granio nell'isola di Enaria, l'altro sbarcò Mario alla foce del Liri, dove egli prese alcun riposo, ed intanto la nave si allontanò con vento favorevole. Mario allora andò errando nelle paludi, finchè giunse alla capanna di un vecchio, al quale chiese asilo, dicendogli che forse sarebbe egli venuto in istato di attestargli la più generosa riconoscenza. Il vecchio rispose che la sua capanna ottima era per prendere riposo, ma che quanto alla sicurezza, trovato gli avrebbe un luogo di più difficile accesso. Lo condusse di fatto in una specie di caverna presso il fiume, dove lo picoprì di canne; ma giunsero in quel punto alcuni cavalieri di Terracina, che il vecchio minacciarono dei più orribili castighi, se contribuito avesse a salvare un nemico della repubblica. Mario, udendo quelle parole, uscì dal suo ritiro, e spogliatosi de' suoi abiti, fino al mento si immerse nel lago di Marcia, e si nascose tra le canne; ma coloro che lo cercavano, vedendo l'acqua torbida nel luogo ove egli entrato era nell'onde, lo trovarono, lo legarono per il collo, e trattolo dall'acqua, lo condussero nudo a Minturno, perchè eseguito colà sosse il decreto del senato. I magistrati però di Minturno, sapendo che Mario aveva ancora potenti amici, e che spirato era il consolato di Silla, non si affrettarono a condannarlo, non lo chiusero nè meno in prigione, ma sotto buona scorta lo collocarono presso una donna facoltosa detta Fannia,

CAPITOLO XXXVIII. era stata giudicata per titolo di adulterio nel consolato di Mario, e che si credeva non re essere ad esso affezionata. Essa all'incontro e grandissima cura della di lui persona, e sece itto per consolarlo. I magistrati tattavia vedela necessità, in cui trovavansi di farlo perire; lcuno de' cittadini di Minturno non volle lorle sue mani nel sangue di un eroe. Si cercò ne un carnefice tra i soldati del presidio, e :o fu secondo alcuni un Cimbro, secondo aln Gallo. Qualunque egli fosse, entrato con un ale nella camera di Mario, e vedendo gli occhi llanti di quel guerriero, udi una voce che gli : « Fermati, o sciagurato! osi tu trucidare njo Mario? » e lasciando cadere il ferro, partì ndo che Mario non saprebbe uccidere. I maiti di Minturno deliberarono allora di lasciarlo re ove egli volesse, chiedendo agli Dei perdi non avere accordato a Mario un asilo; gli larono i mezzi alla fuga, e lo condussero essi simi alla riva del mare, attraversando anche osco sacro che riguardavasi come inviolabile. mbarcossi su di un picciolo vascello che Beleo teneva a quell'oggetto pronto alla vela, ı quello recossi all'isola di Enaria, dove troavendo Granio ed altri compagni, con essi partì per l'Africa. La sorte avversa volle tutche gettato fosse presso Erice in Sicilia, ed estore romano che colà trovavasi, credette di

impadronirsi della di lui persona, e sedici uomini perir fece di quella nave medesima; ma Mario tornò ratto alla nave, e giunto felicemente ad un' isola della costa d'Africa, fu informato che il di lui figlio con Cetego trovavasi alla corte di Numidia, ove il soccorso implorava di Jempsale, e quindi sbarcare volle all'antico porto di Cartagine. Colà comandava Sestilio propretore, il quale, disobbedire non volendo al senato, nè irritare il partito di Mario, gli fece intimare che altrove cercasse un asilo. Mario fu sorpreso da quell'avviso, e nulla rispose all'ufficiale che gli era stato spedito. Sollecitando finalmente questi una risposta che recare potesse al pretore, gli disse: « Va, e annunziagli » che hai veduto Mario esiliato dalla sua patria, » seduto sulle ruine di Cartagine. » Non indicano gli storicì qual fosse l'effetto di questa risposta, ma sembra che Mario tranquillo rimanesse per alcun tempo in quella situazione. Il di lui figlio era intanto stato ben accolto da Jempsale secondo alcuni, secondo altri da Mandrestale; ma quella corte si opponeva sempre ai di lui disegni ogni qualvolta trattava di partire. Non riuscì quel giovane nel suo intento se non guadagnando i favori di una concubina del re, che trovò mezzo di farlo uscire da quello stato. Giunto quindi nella provincia romana, trovò il padre, col quale, spinto da un sinistro augurio tratto dalla vista di due scorpioni che si offendevano a vicenda, gettossi in una barca peiohereccia, ed a Cercina tutti recaronai, dove Allino trovarono, altro proscritto, ed insieme passaono tutto l'inverno.

11. Silla intanto insieme con Quinto Pompeo tudiavasi di calmare gli spiriti agitati, e di rendere a tranquillità a tutti gli ordini dello stato. Pompeo olle mettersi alla testa dell'armata che ancora ombatteva contra gli alleati, e che comandata era a Pompeo Strabone, che dopo il trionfo tornato ra al campo in qualità di proconsolo. Questi le ruppe eccitò a voler conservare un comandante otto il quale tante vittorie avevano riportato, e a on obbedire al consolo; tuttavia all'arrivo di queto, Strabone gli ornamenti gli rimise della sua uova dignità, nè le truppe si mossero; ma il di eguente, allorchè riunite furono tutte le legioni per ssistere come di costume al sacrifizio che offerire loveva il nuovo comandante, alcuni soldati si getarono sul consolo, ed al piede dell'altare lo truadarono. Strabone finse di piangere sul suo cadavere; giurò vendetta di quel delitto, ma alcuna ricerca non fece dei colpevoli, e conservò tranquillamente il comando. Silla, spaventato da quell'assassinio, risolvette di partire tosto per l'Asia, ma da Cinna e da un tribuno del popolo detto Virginio, ritato videsi a rendere conto della sua condotta. Non credendosi adunque più sicuro in Italia, imharco sollecito le sue truppe, e parti per l'Oriente. Cinna intanto ed i suoi partitanti si adoperarono,

affinchè gli alleati incorporati fossero nelle 35 tribù, e fatti in questo modo eguali agli altri cittadini. Ottavio si oppose, e Cinna ordinò agli stranieri di trovarsi nella piazza de' comizj con armi celate sotto le vesti. Ottavio dal canto suo un eguale ordine diede ai cittadini; e cominciato avendo gli stranieri l' attacco, eccitati da Cinna, i cittadini con Ottavio vollero resistere, e la battaglia divenuta generale riuscì sanguinosa. Gli stranieri tuttavia furono volti in fuga, inseguiti, e cacciati alfine dalla città insieme con Cinna e sei tribuni del di lui partito. Si narra che 10,000 di quegli stranieri perdessero la vita in quel giorno. Cinna si volse allora agli alleati, ed alle città vicine chiese truppe e danaro per sostenere la loro causa; ma il senato lo depose, e nel consolato gli sostituì Corn. Merula, dal che prese Cinna nuovo ardore per sollecitare i soccorsi che ottenne. Col danaro guadagnò un grosso corpo di truppe romane che accampato era presso Capua, ed il giuramento di fedeltà ne ricevette, vestito da consolo tuttochè deposto. Gli alleati corsero da ogni parte a riunirsi ad esso, ed in breve tempo egli ebbe più di 30 legioni sotto le sue insegne; armata di cui non erasi veduta in Italia la più numerosa, e che tutta l' Italia sembrava minacciare. Cinna allora risolvette di richiamare i proscritti, ed un messaggio spedì a Mario che tuttora trovavasi a Cerci-

na, avvertendolo che tornare poteva liberamente in Italia, al che dicesi che indotto fosse principalmente

dal donativo di 300 talenti o 300.000 scudi che dati gli avevano i partitanti del duce fuggitivo. Il senato fu forzato ad ordinare ai consoli di fortificare la città e la cittadella, e di munire i baluardi di macchine guerriere. I consoli furono pure incaricati di riunire tutte le forze necessarie ed anche le truppe de' confederati che dichiarati non eransi per Cinna. Pompeo Strabone su anch'esso richiamato: ma quel comandante, incerto del partito che scegliere dovesse, mendicò pretesti onde ritardare il suo ritorno. e non lasciò mai conoscere a quale dei due partiti propendesse. Orosio solo suppose che egli volesse vedere distruggersi fra loro le due opposte fazioni, affine di innalzarsi sulle loro ruine. Con Cinna trovavasi anche il celebre Sertorio, condotto da un complesso di circostanze ad abbracciare quel partito, d'onde ebbero principio la di lui grandezza e le di lui sciagure.

12. Mario giunse beutosto a Tclamone. porto dell' Etruria, con un corpo di cavalleria, che levato aveva nell' Africa, ed a lui si unirono in gran numero gli abitanti della Campania, e gli schiavi fuggitivi, sicchè ben tosto trovossi alla testa di un' armata considerabile. A Cinna annunziò allora, che a lui obbedirebbe come consolo, e che lo assisterebbe contra il comune nimico; Cinna ne informò Sertorio, che con esso divideva il comando, ma questi lo dissuase dall' unire l' armata sua con quella di Mario, che non aveva se non truppe Stor. d'Ital. Vol. V.

indisciplinate, e che presto di collega divenuto sarebbe di lui padrone o di lui capo, siccome insaziabile di gloria, e dominato dalla invidia. Rispose Cinna che altrove rimandare non poteva un uomo che tratto aveva dall' Africa, ed invitato a riunire con csso loro il suo risentimento; e Sertorio replicò, che altro non restava a fare se non che di osservare davvicino la di lui condotta, come studiata si sarebbe quella di un nemico. Cinna diede dunque a Mario il titolo di proconsolo, che questi rifiutò per affettata modestia, vestendo altronde unilmente, e trascurando perfino la barba ed i capelli, il che rendeva il di lui aspetto più feroce. Si convenne però tra tutti i comandanti di investire la capitale, e Cinna pose il blocco dalla parte del Tevere, Sertorio dal lato opposto, mentre Mario impediva che viveri a Roma giungnessero per terra o per mare: Pompeo Strabone era accampato innanzi alla porta Collina. Dicesi che egli avesse offerto a Cinna i suoi servigi, credendo prevalente il di lui partito; ma che Cinna l'offerta rifiutasse con disprezzo, il che obbligollo a dichiararsi in favore dei consoli Ottavio e Merula. Il primo attacco seguì di fatto tra le truppe di Sertorio e quelle di Strabone; ma non caddero in quell' incontro che 600 uomini tra tutte e due le armate. Due fratelli che abbracciato avevano un opposto partito, trovaronsi in quella mischia, e battuti essendosi senza conoscersi, l'uno ferì l'altro mortalmente. Accortosi al suono della oce che quello era il di lui fratello, corse ad abracciarlo moribondo, e dicendogli che se il partito livisi gli aveva, un solo rogo gli riunirebbe, da se nedesimo si trafisse colla spada tinta del sangue raterno. Quel fatto fece alcuna impressione sulle armate, ma lo spirito di partito, come osservano alcuni storici, era degenerato in ferocia. Accrescendosi ogni giorno le forze di Cinna, fu egli costretto a formare una quarta armata, il di cui comando fu affidato a Papirio Carbone. I due consoli che in Roma trovavansi, distinti per la loro probità, non erano fatti per resistere ad un tale attacco; Ottavio si oppose perfino alla proposizione di armare gli schiavi. Egli prestava una cieca fede agli auguri ed agli indovini, e Merula sacerdote di Giove, non confidava che in quel Dio. Il senato risolvette allora di ricorrere a Cecilio Metello, figliuolo del Numidico, che guerreggiava nel Sannio; gli impose di finire la guerra alle condizioni migliori che ottenere potrebbe, e di ricondurre l'armata in soccorso di Roma; di ritornare anche solo, ove impossibile sosse il conchiudere la pace. Metello entrò tosto in trattativa coi Sanniti; ma avendo Mario proposto loro condizioni più vantaggiose, guadagnolli, cosicchè Metello dovette tornare solo. Le truppe della città irritate dalla indolenza dei consoli, altamente chiedevano per duce Metello; ma quest' uomo modesto protestò, che una carica non assumerebbe lovuta per diritto ai consoli, e quindi molti citta-

dini passarono al campo di Cinna. Mario intanto si impadroniva di tutte le piazze marittime vicine a Roma; occupò altresì Ostia per tradimento, la abbandonò al saccheggio, perire sece tutti gli abitanti, e gettato un ponte sul Tevere, tolse qualunque comunicazione tra la città ed il mare, e andò a collocarsi sul Gianicolo. Ottavio non la sciò di riunire un corpo di truppe considerabile col quale accampossi sotto le mura di Roma dove corpi separati comandavano Metello e Pompe-Strabone. Cinna tentò di far assassinare quest'ul timo, ma il di lui figlio, conosciuto in seguito sott il nome di Pompeo il grande, gli salvò la vita. U giovane patrizio di lui coetaneo ed amico, dett Terenzio, era stato dal perfido Cinna impegnato trucidare il padre ed il figlio, e ad eccitare la sedizione in tutta l'armata; ma il giovane Pompea informato della trama, una guardia di fidi soldati dispose intorno alla tenda del padre; studiossi quindi di calmare l'agitazione de'legionari che il padre non amavano, ed avvedutosi che alcuni occupata avendo violentemente una porta del campo, recare si vole vano a quello di Cinna, si stese al suolo, e gridi loro che violato non avrebbono il loro giuramenti senza calpestarlo.

13. Mario tentato aveva di occupare per sor presa la fortezza del Gianicolo, e riuscito era guadagnare un tribuno militare detto Appio Claudic che aperta gli aveva una porta; ma il presidio

benche assalito all'improvviso, si difese valorosamente, e diede il tempo ad Ottavio ed a Pompeo Strabone di accorrere e di respignere gli assalitori. La città trovavasi tormentata dalla fame; una malattia contagiosa privato aveva l'armata di Pompeo di 11,000 uomini, ed egli stesso era stato ucciso da un fulmine. Credette il popolo che il cielo vendicata avesse la morte del consolo da lui fatto assassinare al piede dell'altare, e strascinato ignominiosamente il di lui corpo per la città, gettollo nel Tevere. Crasso assunse il comando della di lui armata, e con Metello ed Ottavio andò a campo presso il monte Albano lungo la via Appia, affine di aprire da quella parte un passaggio ai viveri; ma Cinna, Mario, Sertorio e Carbone, riunite avendo le loro truppe, si collocarono più avanti sulla strada medesima, cosicchè tolta fu qualunque comunicazione colle vicine campagne. Il popolo affamato declamava contro i senatori, e gli accusava di non consultare se non i privati loro interessi. Cinna intanto cercava di guadagnare in segreto i cittadini; gli schiavi impegnava a scuotere il giogo de' loro padroni, e la diserzione cresceva ogni giorno tanto nella città, quanto nell'armata consolare. Metello, incapace trovandosi a salvare Roma in quella circostanza, ritirossi nella Liguria, d'onde passò in Africa. Il senato risolvette alfine di trattare con Cinna; ma egli ai deputati domandò, se come. consolo o come privato lo riguardassero. Il senato

non seppe che rispondere; non avrebbe voluto far torto a Merula, e temeva dall'altro canto che il popolo le porte aprisse al nemico. Merula allora abdicò il consolato, e Cinna fu riconosciuto consolo. Fu egli in questa qualità invitato ad occupare la sua carica; ma a lui si chiese il giuramento, che risparmiato avrebbe il sangue de' cittadini, e che morto non sarebbe alcun Romano se non nelle forme dalle leggi prescritte. Rifiutò Cinna il giuramento, ma protestò che non avrebbe giammai acconsentito alla uccisione di alcun cittadino, ed al consolo Ottavio fece insinuare di abbandonare la città e di non ritornare se non allorchè finita fosse la precella. Mario presente alla conferenza, non aprì bocca, ma con uno sguardo furibondo annunziava un desiderio di vendetta e di strage. Cinna, Mario, Sertorio e Carbone, si avanzarono dunque colle loro truppe verso la città; Cinna entrò con una guardia numerosa; Mario fermossi alla porta, e sollecitato ad entrare, disse che un insclice proscritto entrare non poteva secondo la legge, se rivocato non era il decreto del suo esilio. Cinna recossi tosto alla pul blica piazza, dove riunito il popolo, propose la rivocazione del decreto; ma non ancora votato avevano le prime tribù, che Mario entrò con una truppa di assassini scelti tra gli schiavi fuggitivi, ai quali impose di trucidare tutti coloro che lo saluterebbero, ed ai quali egli non renderebbe il saluto. Un gran numero di cittadini cadde per questo mez-

zo, e tra questi caddero molti adulatori, che il nuovo tiranno si affrettavano di corteggiare. Ancario, senatore di grandissimo merito, fu tagliato a pezzi nel tempio di Giove, ed Ottavio che nelle funzioni consolari continuava, fu da Censorino trucidato sulla sua sedia curule ad istigazione di Cinna. I satelliti di Mario che detti erano Bardiani o Bardiati, forse dal nome di un popolo ferocissimo della Spagna, o forse come opina Dacier, da un vocabolo Greco che indicherebbe rapitore di femmine, d'onde venne pure l'Italiano di bardassa; non trovarono alcun limite alla loro crudeltà, alla loro avarizia, alla loro lussuria; uccisero i loro antichi padroni, violarono oltraggiosamente le loro mogli, e perfino i loro fanciulli. Cinna e Sertorio obbligati furono a liberare Roma da quella truppa di assassini, ed un corpo scelto di soldati spedirono che sorpresi avendoli nella notte, mentre dormivano, tutti gli stermino. Mario ne fu sdegnato all' estremo; ma dissimulando il suo rancore, chiese che i capi del partito si unissero per avvisare alla forma del governo che stabilire si dovrebbe. Sertorio più saggio degli altri temperare volle il surore di Mario, ma Cinna e Carbone adottarono il di lui avviso, e si risolvette di mettere a morte tutti i senatori che dichiarati si erano contra il popolo. Alcuni de' più distinti furono uccisi nelle strade; un giovane senatore fu inseguito da certo Fimbria partigiano di Mario, ed il di lui padre trafitto avendo da prima il figlio,

onde per mano de'nemici non cadesse; si presentò volontario al ferro di Fimbria che inumanamente lo assassino. P. Crasso, se pure non è questa una varia lezione di quel fatto medesimo, si trafisse dopo avere veduto cadere il di lui primogenito; il più giovane de' di lui figli si salvò e divenne in seguito il più ricco cittadino di Roma. Caddero pure Cajo e Lucio Cesari, ed il secondo fu lungamente tormentato d'ordine di Mario innanzi alla tomba del tribuno Vario. Cinque giorni durò la strage; le teste dei senatori furono esposte nella pubblica piazza, ed i loro corpi strascinati per la città, e gettati ai cani. Metella figlia del Numidico e moglie di Silla, giunse tuttavia a salvarsi coi di lei figli, ed inutili riuscite essendo le ricerche di Mario per trovare quella sgraziata famiglia, egli sfogò il suo furore col far dichiarare Silla nemico della patria, confiscare i di lui beni, e demolire interamente la di lui casa.

14. Alla campagna ancora i soldati di Mario si abbandonavano ad ogni sorta di eccessi, e tutti mettevano a morte i partigiani di Silla. I vincoli della amicizia e della ospitalità, come osserva Plutarco, per la maggior parte si ruppero, e pochi furono quelli che non iscoprirono o non tradirono gli amici loro nascosti. Gli schiavi solo di certo Cornuto, veduto avendo da lungi i soldati che alla di lui casa venivano, il padrone loro nascosero, ed il cadavere di altro che era stato dai satelliti di

Mario trucidato, sospesero per il collo, fingendo che quello fosse il padrone loro, e le sue dita ornando a bello studio di anelli d'oro. Seppellirono quin li il cadavere con tutte le cerimonie consuete, e così salvarono a Cornuto la vita. Marc' Antonio all'incontro, il più celebre oratore de'suoi tempi, andato era a ricoverarsi presso un amico non facoltoso, e questo mandato avendo a cercare del vino migliore che nei contorni si trovasse, quella ricerca generò sospetto, ed il domestico spedito a tale oggetto avendo imprudentemente svelato il nome dell' ospite, Mario avvertito, spedì certo Anio con drappello di soldati onde portata gli fosse la testa di quel grand'uomo. I soldati che Anio aveva fatto entrare nella casa, non ebbero il coraggio di uccidere quell'uomo grandissimo, e versando lagrime, uscirono dalla casa; ma Anio dopo averli aspramente rimproverati, entrò egli stesso, e di sua mano recise il capo a quell' oratore che Cicerone chiamò la maraviglia del suo secolo, e che solo disse avere coi Greci rivalizzato nell'arte di parlare. Mario dopo essere indegnamente prorotto in motteggi alla vista di quel capo, collocare lo fece cogli altri innanzi a quella tribuna, che tanto aveva onorata Marc' Antonio colla sua eloquenza. Gli altri tiranni temperato avevano o saziato il loro sdegno; solo Mario avido era tuttora di sangue, e vittime chiedeva del suo furore quel Catulo che con esso trionfato aveva dei Cimbri e quel virtuoso Merula.

che generosamente ceduto aveva il consolato a Cinna. A coloro che per Merula intercedevano freddamente rispondeva Mario: » è forza ch' egli » muoja. » Catulo si avvelenò da se stesso, e Merula recatosi al tempio di Giove e deposta la sua mitra pontificale, si fece aprire le vene, bagnò del suo sangue l'altare, e colle imprecazioni più orribili consacrò a Plutone ed agli Dei infernali i tiranni della patria. Il popolo dare voleva un successore a Cinna, ma questi si confermò da se stesso nella carica, ed elesse Mario per collega. Mentre questi recavasi ad assumere la sua nuova dignità, incontrò Sestio Licinio, e gettare lo fece all'istante dalla rocca Tarpea: proscrisse nel giorno medesimo due pretori, ed il di lui figlio non meno inumano e feroce, uccise di sua mano un tribuno del popolo. A lode della plebe di Roma ascrivere si dee, che data essendo a tutti la facoltà di saccheggiare impunemente le case dei proscritti che si uccidevano, alcuno non istese la mano a quelle spoglie funeste, con che il popolo diede a vedere che quantunque umano dirsi non potesse a rigore, quelle crudeltà tuttavia altamente disapprovava.

15. Giunse intanto l'avviso in Roma che Silla finita avendo la guerra con Mitridate, tornava in Italia alla testa di una poderosa armata. Silla stesso al senato scrisse una lettera, nella quale annunziava le sue vittorie, e rammemorando i grandi servigi che renduti aveva in ogni tempo alla repubblica,

=

13

t÷

-

Ľ

lagnavasi del modo ingiusto col quale era stato trattato, e specialmente che la sua testa fosse stata messa a prezzo, che i di lui amici fossero stati trucidati, che si fosse demolita la di lui casa, costretta alla fuga la di lui moglie, ed annullata qualunque legge fatta sotto il di lui consolato. Chiudeva egli quella lettera, minacciando di comparire alle porte di Roma con un'armata vittoriosa, di vendicare i sofferti oltraggi, e di punire i tiranni non meno che gli stromenti della loro tirannia. I consoli trovaronsi allora stranamente agitati; Mario vecchio di 70 anni, e spossato dalle fatiche, più non era fatto per combattere; egli non dormiva più la notte, e sempre udiva una voce che gli ricordava, tremendo essere l'antro di un lione benchè assente. Egli credette di temperare le sue angoscie col sacrifizio della sua ragione, e si diede alla ubbriacchezza. Ma questa divenuta in esso abituale, su cagione di una malattia che lo portò alla tomba. Il filosofo Posidonio, che allora trovavasi come ambasciadore in Roma, citato da Plutarco, narra di averlo veduto durante quella malattia; ma Cajo Pisone lasciò luogo a credere, che Mario da se stesso affrettasse la sua morte. Dice egli, che una notte dopo cena fece ai suoi amici il racconto delle sue avventure, che finì col dire, non essere convenevole ad un uomo della età sua l'affidarsi più a lungo alla fortuna; che quindi abbracciò tutti gli amici con tenerezza in esso non ordinaria, e

che coricato essendosi, cadde in delirio, immaginandosi di guerreggiare con Mitridate, e morì il decimoterzo giorno, o secondo altri il decimosettimo dell'ultimo suo consolato. Si narra che mentre celebravansi i funerali di Mario, dal forsennato di lui satellite Fimbria serito sosse il pontesice Muzio Scevola, uomo di altissima virtù. Leggiera essendo la ferita, Fimbria citollo in giudizio, ed interrogato di che accusare volesse quell' uomo celebre, rispose che accusato lo avrebbe di non avere ben addentro ricevuto nel di lui corpo il ferro che portare gli doveva il colpo mortale. Si è molto disputato sul carattere di Mario, che stato sarebbe meno tristo se il di lui animo o il di lui ingegno fosse stato meglio coltivato e raddolcito dalla educazione, e sulla quistione se maggiore sia il bene ch' egli fece alla patria colle sue virtù guerriere, che non il male che co' suoi delitti cagionò. Alcuni scrittori si sono studiosamente fermati sulle di lui scelleratezze, sui di lui vizj, sulla mala fede, sulla gelosia, sulla ingratitudine, sulla crudeltà. Rollin è giunto a trattare da imbecille chi lo giudicò un eroe. Quella quistione però avrebbe potuto agevolmente troncarsi col dire ch'egli ebbe, come tutti i sommi uomini del di lui secolo, grandi virtù e grandi vizj. Che sarebb' egli avvenuto di Roma se battuto non avesse i Teutoni, e contribuito alla distruzione de' Cimbri? Rollin non avrebbe forse scritta o per lo meno continuata oltre quell'epoca la sua storia. Ma

Mario vineitore di Giugurta, dei Teutoni e dei Cimbri; Mario pretore, console, duce supremo delle armate, non era in fondo che un sclvaggio, non frenato da alcuna liberale istituzione, da alcuno studio, da alcuna disciplina, e quindi sviluppare doveva la naturale ferocia, la bizzaria, la crudeltà; e le rivalità suscitate tra esso, Metello e Silla; ed il contrasto col senato e col popolo di Roma, lo portarono a tutti gli eccessi, ai quali un selvaggio eccitato da passioni violente si abbandona nelle foreste, mentre da alcuni filosofi viene preferito ad un cittadino o ad uno schiavo insensato, privo egualmente di vizi come di virtù.

## CAPITOLO XXXIX.

DELLA STORIA DI ROMA DALLA MORTE DI MARIO SINO ALLA ELEZIONE DI SILLA IN DITTATORE PERPETUO.

Cinna si associa il giovane Mario. Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in Asia ed ucciso da Fimbria. - Rinnovazione della guerra contra Mitridate. Imprese di Silla e di Fimbria. Loro rivalità. Fimbria si uccide. - Ritorno di Silla in Italia. Prime sue imprese. - Progressi di Pompeo. Trattative di Mario cogli alleati. - Silla vince Mario. Giugne in Roma. Assedia Preneste. Nuove vittorie di Silla. Tradimento di Albinovano. - Telesino coi Sanniti si muove contra Silla. Minaccia Roma. Silla lo attacca ed è respinto. Crasso a vicenda batte Telesino. Crudeltà di Silla coi prigionieri. - Presa di Preneste e di Norba. Proscrizioni di Silla. - Pompeo sottomette lu Sicilia. Assassinj in Roma. Silla dittatore perpetuo. - Note cronologiche.

§. 1. Cinna investito di un potere tirannico, morto vedendo Mario, si associò il di lui figlio senza tuttavia il titolo attribuirgli di consolo, e questi erede della paterna ferocia, trucidare fece tutti i senatori, che trovare si potevano ancora in Roma e ne' contorni. Un partigiano de' tiranni, detto Va-

lerio Flacco, fu per opera loro innalzato al consolato, e tosto approvare fece una legge ingiusta, in forza della quale tutti i debitori estinguere potevano i debiti loro, pagando solo un quarto delle somme dovute. Questo fece egli affine di guadagnare l'assetto de' cittadini indigenti; e quindi con Cinna e Mario si diede a studiare i mezzi onde impedire il ritorno di Silla. Trovossi opportuno di sostituire altro comandante a Silla medesimo, sotto il pretesto che questi era dal senato proscritto. Il nuovo consolo assunse quella cariça, e siccome trattavasi di fare la guerra a Mitridate, ed egli guerriero non era, gli si diede per luogotenente e consigliere Fulvio Fimbria, uomo valoroso, il quale schbene profondamente disprezzasse Flacco, non ricusò di accompagnarlo, e quindi un numero considerabile di truppe fu spedito nella Tessaglia. Mitridate aveva da lungo tempo meditata la guerra contra i Romani; aveva messo un di lui figlio sul trono della Cappadocia dopo avere estinto la schiatta di quei re; i Romani offerta avevano ai Cappadoci la libertà, e preferendo questi un re, Silla aveva colà stabilito Ariobarzane, detronizzato poscia da Tigrane; Aquilio, era stato dai Romani spedito per ristabilire Ariobarzane e Nicomede figlio di Filopatore, stato pure cacciato dagli stati suoi; ma con imprudente condotta nuovi tumulti suscitato aveva nell' Asia; Nicomede era stato vinto da Mitridate, e così pure Aquilio ed Oppio, altro comandante romano, ed il primo morto era fra i più orribili tormenti, per il che Roma di-

[ -

chiarata aveva nuovamente la guerra a quel re, e spedito Silla a combatterlo. Mitridate aveva fatto trucidare in un giorno grandissimo numero di romani, ai quali era stata perfino negata la sepoltura: Rutilio solo erasi salvato; quel re costretto quindi a levare l'assedio di Rodi, erasi gettato sulla Grecia, e per artifizio impadronito si era di Atene. Bruzio Sura da prima, poi Silla, arrestati avevano i di lui progressi; e questi, assediando Atene, spogliati aveva i templi di Olimpia, di Epidauro e di Delfo, e presa alfine quella città; dopo avere poscia battuto Archelao e Tassilo capitani di Mitridate, presso Cheronea ed Orchiomene, passato era ad ordinare gli affari de' Romani nella Grecia, e le truppe che guerreggiare dovevano sotto Valerio, informate delle vittorie di Silla, si erano tosto unite alla di lui armata vittoriosa. Giunto in Roma l'avviso di questa diserzione, trovossi opportuno che Valerio si imbarcasse sollecito con due legioni, e passasse direttamente nell'Asia, affine di muovere nuova guerra a Mitridate. Cinna dichiarossi consolo per la terza volta, e senza consultare i comizj, per collega assunse Papirio Carbone, altro dei più zelanti partigiani di Mario: tutte le cariche più eminenti della repubblica furono conferite ad uomini della stessa fazione, e si continuò a perseguitare, a spogliare e ad assassinare gli amici di Silla che scoprire si poterono. Silla dal canto suo gloriosamente terminata aveva la guerra con Mitridate, e con esso ancora

intavolato un trattato di pace. Ma mentre le condizioni di questa si stabilivano, giunse a Bizanzio Valerio colle sue nuove legioni, ed appena sharcato, a contesa venne con Fimbria intorno al modo di acquartierarsi. Fimbria mostrò allora tutto il disprezzo per quel comandante, ed i soldati eccitò alla rivolta; Valerio lo depose per castigo e gli sostituì certo Termo, ed odiato vedendosi dalle truppe, lasciò per alcun tempo l'armata, e ritirossi al di là del Bosforo; ma Fimbria lo seguì con parte dell' armata, e lo costrinse a ritirarsi in Nicomedia, dove si dispose a sostenere un assedio. Fimbria però si impadronì ben tosto di quella città, e trovato avendo il proconsolo in un pozzo, ne lo trasse e di propria mano lo uccise. Cinna ed il senato, invece di punire quell'orribile attentato, all'assassino medesimo conferirono il comando di tutte le truppe romane nell'Oriente. Giustino parla di una cometa spaventosa che veduta si era al principio del regno di Mitridate, e che colla portentosa sua coda o chioma occupava la quarta parte del cielo. L'apparizione di quella durò per 70 giorni, e 4 ore durava il periodo del suo levare e del suo tramontamento, se pure non vi ha esagerazione nello storico.

2. Silla rinnovò allora la guerra contra il re del Ponto; il giovane Mitridate vinse in giornata campale, ed il re stesso costrinse a rifuggirsi a Pitana, città forte sui confini della Eolide e della Troade.

Stor. d' Ital. Vol. V.

Fimbria dal canto suo investì quella piazza dalla parte di terra, o pregar fece Lucullo, questore ed intimo amico di Silla, di tagliare al re la ritirata colla sua flotta. Se Lucullo bloccato avesse il porto, Mitridate cadeva in potere de' Romani, e finita era per sempre quella guerra; ma quel comandante, detestando perfino il nome di Fimbria, allontanossi colla sua flotta, e lasciò libero il mare a Mitridate. Fimbria si impadronì tuttavia di Pitana e di molte altre città, che tutte trattò con una crudeltà straordinaria. Silla rinnovò le trattative di pace col re del Ponto, e conchiusa avendola colla cessione fatta da quello di vaste provincie ai Romani, volle attaccare Fimbria, che accampato era sotto le mura di Tiatira nella Lidia. Si videro allora due armate romane nell' Asia, disposte a venire tra loro a battaglia. Silla giunto alla distanza di due stadi dal campo di Fimbria, intimare gli fece, che l'armata gli consegnasse, e che tornare dovesse in Italia, al che l'altro fieramente rispose, che gli ordini sprezzava di un proscritto. Imminente sembrava la pugna; ma i soldati di Fimbria dichiararono che combattere non volevano contra i loro commilitoni, e quindi per la maggior parte passarono al campo di Silla. Fimbria concepì allora il disegno di far trucidare il rivale; ma uno schiavo guadagnato per commettere questo delitto, cominciò a tremare, e scopri finalmente gli ordini di chi mandato lo aveva. Silla irritato da quel tradimento, attaccò tosto i trince-

nti di Fimbria, che una conferenza chiese con medesimo; ma questi distidando di un tradi-, Rutilio gli spedì, altro de'di lui ufficiali, per rtirlo che se lasciare voleva l'Asia e cedere le pe, che gli restavano, non solo la vita avrebbe , ma tutto ancora otterrebbe ciò che egli chiee per ritornarsene in Italia. « Ritornare in Ita-1! rispose Fimbria, io conosco una strada più eve; » detto questo ritirossi nella sua tenda, catosi segretamente a Pergamo, si trafisse colla spada medesima nel tempio di Esculapio; e ale non essendo la ferita, uno schiavo finì di lerlo e si tolse quindi da se stesso la vita. 3. Silla, non avendo più nemici nell'Asia, risol-: di passare in Italia, ove confermati eransi consolato Cinna e Carbone. Il primo fatto aveva i lui figlia Cornelia sposa di Giulio Cesare, che suoi talenti straordinari formava la ammirazione oma. Silla scrisse di nuovo al senato con sennti di moderazione; ma avendogli quel corpo ito alcuni deputati, supplicandolo di non portant' oltre il suo risentimento fino a suscitare guerra civile, egli cangiò linguaggio, e rispose venuto era per distruggere i nemici suoi o colla a o colla scure del carnefice. I consoli si diequindi con sollccitudine ad arruolare nuove pe, e molte ne ottennero dagli alleati nuovate ammessi alla cittadinanza. Una flotta fu pure amata dalla Sicilia, affine di custodire le coste.

## 2 LIBRO II. PARTE II.

Si risolvette che uno de' consoli andrebbe incontro a Silla affine di impedirgli il passaggio in Italia, e di portare nella Dalmazia il teatro della guerra. Cinna si incaricò di questa destinazione, e parti all' istante con un corpo di truppe; ma ricusando una porzione di queste d'imbarcarsi, Cinna volle ricondurle al dovere. Uno dei littori percosse un soldato che troppo vicino tenevasi al consolo; il soldato chiese soccorso a' suoi compagni, ed alcuni legionari si mossero verso Cinna colla spada alla mano. Cercò egli di fuggire, ma un centurione lo raggiunse, e la spada gli immerse nel petto. Plutarco narra, che Pompeo venuto al campo di Cinna fu ricevuto assai freddamente; che quindi ritirossi, e che i soldati più non vedendolo, credettero, che Cinna spento lo avesse per gelosia, e domandando ad alta voce il giovane Pompeo, Cinna trucidarono, che ne credevano l'assassino. Carbone tutte le truppe richiamò, che il di lui collega estinto spedito aveva in Dalmazia; formò quindi nuove legioni, e fino a 200,000 uomini levò, affine di chiudere l'ingresso dell' Italia a Silla. Queste truppe furono poste sotto gli ordini dei nuovi consoli Cornelio Scipione e Giunio Norbano, di Appio Claudio, di Sertorio, di Mario, di Albinovano e di L. Bruto Damasippo. Silla imbarcossi a Dirrachio, ora Durazzo, avendo da prima arringato i suoi soldati, affinchè non si disperdessero, e giunti in Italia non tornassero alle loro case. Tutti prestarono un nuovo giuramento

di fedeltà; promisero di non commettere in Italia alcun disordine, e l'oro e l'argento gli offerirono, che acquistato avevano nella guerra contra Mitridate. Silla li ringraziò del donativo, ed imbarcossi onde far fronte, come egli diceva, a quindici comandanti, ed a 450 coorti. Con 40,000 uomini sbarcò a Brindisi ed a Taranto senza ostacolo, ed attraversare volle la Calabria e la Puglia. Metello Pio, che fuggita aveva la tirannia di Mario, venne a raggiugnerlo, e fu da esso ricevuto colle più tenere dimostrazioni di amicizia. Metello era stato alcun tempo nell' Africa, e colà aveva riunito alcune truppe; ma cacciato dal pretore C. Fabio, era tornato nella Liguria, ove tenuto si era nascosto fino all'arrivo di Silla. Quel Fabio per le sue rapine fu poscia bruciato vivo nella sua casa dagli abitanti di Utica; e quel fatto rimase impunito. Le truppe si innoltrarono nella Campania, osservando la più esatta disciplina. Il consolo Norbano accampato erasi tra Capua e Casilino, assine di arrestare i progressi di Silla. Questi gli spedì due deputati con proposizioni di pace, che rigettate furono con disprezzo, insultati essendo ancora i deputati. Irritate per ciò le truppe di Silla, senza alcun ordine del comandante schieraronsi in battaglia, attaccarono Norbano e 6000 uomini gli uccisero. Questa vittoria accrebbe il numero dei partigiani di Silla; Cetego, Verre e Pisone, partitanti altre volte di Mario, si affrettarono a raggiugnerlo, ed il secondo, che questore

era nella Gallia Cisalpirla dell' armata del proconsolo Carbone, gli recò per tradimento la cassa militare, che a Silla riuscì assai gradita. Si avanzava tuttavia il consolo Scipione, cosicchè Silla videsi in alcun modo da tutte le parti circondato. Silla propose allora di nuovo la pace, e Scipione che la desiderava, accordò tosto una tregua, durante la quale Silla trovò modo di sedurre 40 coorti, che con Scipione trovavansi, e che passarono al di lui campo. I soldati diedergli ancora in mano Scipione e il di lui figlio; ma Silla che sprezzava tali nemici, li fece mettere in libertà ed accordò loro una scorta, affinchè si recassero liberamente ove essi volevano. Carbone che con una armata trovavasi nella Gallia Cisalpina, ove probabilmente ardeva la guerra, la nuova udendo di quella diserzione, disse che i Romani un lione ed una volpe avevano a combattere, ma che la volpe era assai più terribile del lione. Poco dopo la disfatta di Norbano avvenuto era l'incendio totale del Campidoglio, del quale mai non si conobbe la vera cagione. Il popolo lo credette un segno dell' ira ce-

leste: in quell'incendio perirono i libri Sibillini.

4. Pompeo, vedendo i rapidi progressi di Silla, dichiarossi a favor suo, ed unite varie truppe nel Piceno, ove la di lui famiglia aveva numerosi amici e clienti, e fattosi comandante, sebbene non avesse che 23 anni, tutte quasi le città del Piceno trasse al suo partito. Egli raccolse ben presto fino a

tre legioni, colle quali si mosse per rimirsi a Silla. Bruto con un corpo considerabile di truppe, composto in gran parte di cavalleria de' Galli, volle opporsi al suo passaggio; ma Pompeo alla testa della sua cavalleria ruppe impetuosamente quella de' Galli, uccise di sua mano il comandante, e piombando sulla fanteria di Bruto, parte ne taghò a pezzi ed il rimanente volse in suga. Carina e Celio disponevansi pure ad attaccarlo, ma più non comparvero, udita avendo la disfatta di Bruto. Scipione raccolta aveva una nuova armata, e con questa volle opporsi a Pompeo; ma appena trovossi a fronte del nemico, che tutte le di lui truppe passarono al campo di Pompeo ed egli abbandonato per la seconda volta, dovette vergognosamente ritirarsi. Non si sa bene ciò che Carbone si facesse nella Gallia Cisalpina, nè quali nimici avesse egli a combattere; ma certo è, che egli accorse dal fondo di quella provincia ed attaccò colla sua cavalleria Pompeo sulle sponde dell'Esino, che l'Umbria separava dal Piceno. Pompeo respinse quell' attacco; andò quindi a raggiugnere Silla, che con sommo favore lo accolse, ed il titolo gli diede di imperaratore, benchè seduto non avesse ancora nel senato. Carbone e i due consoli si avvicinarono allora alla eapitale, assine di disconderla, e Carbone stesso entrato con alcune truppe nella città, il senato forzò a dichiarare nemici della patria Metello, Pompeo • tutti i loro fautori. I due partiti studiaronsi allora

5. Carbone che in Roma comandava qual despota, forzò le tribù a nominarlo consolo unitamente al figlio di Mario. Mancando però il danaro per la guerra, i nuovi consoli un decreto ottennero con violenza dal senato, che loro accordava la facoltà di spogliare i tempi, e di convertire in moneta tutti i metalli preziosi, che in quelli si trovavano. Carbone avrebbe voluto con violenza levare ostaggi in tutte le città d' Italia; ma quel politico suggerimento rigettato fu dal senato. Egli aveva già trovato resistenza in un magistrato municipale di Pianza, detto Custricio, vecchio venerabile, il quale Carbone che lo minacciava dicendo, molte spade er egli ai suoi ordini, rispose freddamente aver di molti anni, con che indicò che nulla gli imortava il morire. Un combattimento ebbe luogo a Carina, che un corpo di truppe comandava er i consoli, e Metello che guerreggiava per Silla. a battaglia fu sanguinosa e durò tutto un giorno; na Metello pose in fuga Carina, e si impadronì mindi del di lui campo. Irritato per ciò Mario, orlinò a Giunio Bruto pretore in Roma di mettere a norte tutti gli amici di Silla, che ancora nella città i troverebbono; e quell'ordine fu eseguito colla nassima crudeltà. Antistio, suocero di Pompeo, Papirio Carbone fratello del consolo, Domizio e Muzio Scevola pontefice massimo, furono allora truidati, e quest' ultimo trafitto fu nel tempio di Veta al piede dell'altare. Silla risolvette perciò di vvicinarsi a Roma, e sulle sponde del Liri incontrò l giovane Mario con 85 coorti, col quale venne tosto lla pugna e riuscì a rovesciare l'ala destra, dopo di he sette intiere coorti passarono al di lui campo da ruello di Mario. Altre coorti disertarono in seguito, l che sparse un tale terrore nell'armata consolare the tutti presero la fuga. Sì grande fu il numero li quelli che ritirare si vollero a Preneste dopo la otta di Sacriporto, che gli abitanti chiudere dovetero le porte; e giunto il consolo, convenne cinergli intorno al corpo una fune, e sollevarlo per tal modo sopra le mura. Silla scritto aveva alcune

memorie, che Plutarco ha citato, ed in queste narrava, che 20,000 uomini egli aveva in quel giorno ucciso al nemico, 8000 fatti prigionieri, e 23 soli ne aveva egli perduto. Sitla assediò tosto Preneste, aperando di porre fine alla guerra colla presa di Mario; ma vedendo la piazza troppo forte per assalirla, giudicò meglio di affamarla, ed egli con numeroso corpo di truppe recossi a Roma, d'onde fuggiti erano gli amici di Mario dopo l'ultima sua sconfitta. I cittadini oppressi dalle calamità della guerra civile, gli aprirono le porte; ed egli, riunito il popolo, lagnossi dei torti che fatti gli si erano, ordinò la confisca de' beni de' partigiani di Mario, le cariche loro distribuì ai suoi amici, e quindi tornò sotto Preneste, che Carbone tentava di soccorrere, riunito avendo nuove truppe nella Gallia Cisalpina e nella Etruria. Le due armate vennero a battaglia, e questa pure durò tutto un giorno senza che la vittoria da alcuna parte si dichiarasse. Censorino con otto legioni attaccò lo stesso giorno i trinccramenti di Silla, ma respiuto su da Pompeo e da Crasso; e que' due comandanti di là ad alcuni giorni superarono il corpo di Carina e ne uccisero 5000 uomini. Gli altri duci di Silla riportarono pure grandi vautaggi; i due Servilii sugarono un' armata consolare presso Chiusi; Lucullo altra ne distrusse presso Fidenzia, e Metello una segnalata vittoria riportò presso Faenza contra le

one che invano aveva tentato più volte ce il suo collega Mario in Preneste, rile Etruria affine di rafforzare la sua arcampato trovandosi presso Chiusi, seppe alla testa di 16 coorti, battute ne aveva i di Piacenza 50 comandate da Quinzio.
Inque si trovasse alla testa di 30,000 bandonò segretamente quell'armata, ed con pochi amici per l'Africa; e Pompeo, endo quel corpo privo del suo capo, ini uccise, e il rimanente su satto priperso. Morto era dunque uno dei capi

#### 140 LIBRO II. PARTE II.

del partito di Mario, l'altro era fuggito, ed il terzo chiuso era e stretto da vicino in Preneste,

cosicchè tutto sembrava arridere ai desideri di Silla. Ma Ponzio Telesino avvicinavasi con 40,000 Sanniti e Lucani; riunito si era colle truppe comandate da Carina, da Bruto e da Censorino, e con essi deliberato aveva di soccorrere Preneste o di perire. Con Ponzio militavano due altri duci famosi, M. Lamponio e Gutta di Capua. Silla andò loro incontro, ed a Pompeo ordinò di attaccare alle spalle l'armata di Telesino; ma quel comandante avveduto, stretto trovandosi da due armate, invece di innoltrarsi verso Preneste, partì nella notte, ed avviossi a Roma che ben sapeva essere senza difesa. Egli giunse innanzi giorno alla distanza di 10 stadi dalla porta Collatina, ed il di lui arrivo sparse la costernazione e lo spavento nella città. Si chiusero tosto le porte; gli uomini corsero armati sulle mura, le donne piangenti ne' templi. Telesino dichiarò, che nemico era egualmente di Mario come di Silla, ed alle sue truppe annunziò, che sterminare volera tutti i Romani, distruggere Roma medesima, e seppellire gli abitanti di quella orgogliosa città sotto le sue ruine. Disse loro, che quella era l'occasione di togliere ai Romani il dominio dell'Italia, ed ordinò che tutto fosse messo a fuoco ed a sangue, gridando che libero non sarebbe l'uman genere finchè vivo rimanesse un solo romano. Le sue truppe avanzaronsi dunque coraggiose alla volta di Roma,

#### CAPITOLO XXXIX.

romana gioventù uscì loro incontro sotto il codo di Appio Claudio, patrizio illustre e valo-; ma questi ucciso fu al primo scontro, ed i ii compagni obbligati furono a ritirarsi. Staccò a Silla 700 cavalli sotto il comando di Balbo ordine di gettarsi precipitosamente nella città, tr' egli sollecito si innoltrerebbe colla sua fan-1. I cittadini che già disperavano della loro sa-, rincorati furono dall'arrivo di Balbo, e molto allorchè a mezzogiorno giugnere videro Silla testa della sua armata, ed accamparsi presso tempio di Venere. Dopo brevissimo riposo egli erò le sue truppe in battaglia, e combattere e, tuttochè i di lui luogotenenti ne lo dissuades-). La battaglia fu sanguinosa; i Sanniti pugnao valorosamente, e l'ala destra de' Romani dilinarono che Silla comandava in persona; molte rti fuggirono, e le legioni stesse cominciavano arretrarsi, sebbene Silla colla spada alla mano forzasse di trattenere i fuggitivi. Silla trovossi randissimo pericolo della vita, e da due Sausarebbe stato trasitto, se alcuno de'suoi spinto avesse improvvisamente il di lui cavallo, sicclici ro dardi evitò. Silla trasse allora dal suo petto picciola immagine d'oro d'Apollo che portata a da Delfo, ed a quel nume indirizzò una breve thiera, il che ha fatto dire ad alcuni storici, il pericolo ed il timore eccitano anche negli lerati sentimenti religiosi. Più strano ancora rie-

sce il vedere quel nume invocato con piena confidenza da quello stesso che violato aveva e saccheggiato il più ricco ed il più famoso de' di lui santuarj. Ma gli uomini di tutte le età si sono accostumati a farsi giuoco delle cose più sacre. Invano però tentò Silla colle preghiere e le minaccie di ricondurre i fuggitivi all'attacco; egli fu forzato a ritirarsi col restante delle sue truppe al nuovo suo campo. Grandissima fu la perdita dei Romani; molti primarj ufficiali perirono, e nel campo sotto Preneste fu portato altissimo spavento coll' avviso che Silla era morto, che l'armata era tagliata a pezzi, e che Roma era già in potere de' Sanniti. Ma Crasso intanto che comandava l'ala destra dell'armata di Silla, volto aveva in fuga il corpo di Carina, che formava l'ala sinistra del nemico; erasi quindi portato ad attaccare i Sanniti vittoriosi, e dopo un ostinato combattimento, era giunto a rovesciarli e metterli in rotta. Senza questa vittoria, Roma che sostenere non poteva un assedio, subita avrebbe la sorte di Cartagine e di Corinto. Telesino di fatto che ignorava la disfatta dell' ala sinistra, avanzavasi verso Roma gridando: « Coraggio amici! Noi siamo padroni da » Roma: per noi non v'è salvezza, se distrutto-» non viene quel covile di lupi. » Ben tosto egla dovette ritirarsi verso Antemne, dove fu inseguito da Crasso, e Telesino stesso cadde nella pugna, dopo avere dato prove di valore straordinario. Carina, Bruto e Censorino surono satti prigionicri,

e poco dopo decapitati d'ordine di Silla. Avvertito questi della vittoria di Crasso, recossi ad Antemne, dove chiusi eransi in gran numero i nemici, dei quali 3000 deputati spedirono, chiedendo solo di avere salva la vita ed offerendosi a servirlo con inviolabile sedeltà. Silla rispose serocemente, che la vita non darebbe loro se non a condizione che tutti i compagni loro uccidessero, che abbracciare non volevano un eguale partito. Essi uccisero dunque molti de' loro compagni, e disarmati presentaronsi al vincitore; ma questi fingendo di accordare loro la grazia, li condusse a Roma con tutti gli altri che renduti si erano al numero di 6000 secondo alcuni storici, e secondo altri di 8000, e ricevuto fa nella città con grandi acclamazioni. Chiudere sece tosto quegli inselici nel circo, ed il senato convocò nel tempio di Bellona, che presso al circo medesimo trovavasi; cominciò quindi una lunga orazione, e nel tempo che egli parlava, le sue truppe secero strage di tutti que' prigioni. Le grida loro spaventarono i senatori, non consapevoli delle disposizioni del tiranno; ma Silla disse loro freddamente di fare attenzione alle di lui parole, e di non curarsi del rumore che udivano, cagionato solo da alcuni uomini male intenzionati, che egli faceva punire. Continuò dunque il suo discorso tranquillamente, e disse che intenzione sua era di rimettere la repubblica nello stato in cui trovata crasi ne' tempi più sclici. La strage orribile però, eseguita

#### LIBRO II. PARTE II.

144

nel circo, persuase il senato ed il popolo, che altro fatto non avevano se non che cangiare di tiranno. Dicesi che egli ameno fosse per natura, e proclive alla tenerezza ed alla compassione, ma che le vittorie sue frammiste ad alcuni rovesci, alterato avessero il di lui temperamento, ed ai più teneri sentimenti sostituita la arroganza e la crudeltà, compagne ordinarie di un potere illimitato.

7. Continuava intanto l'assedio di Preneste; ma gli abitanti, udita avendo la disfatta di Telesino, ben tosto si arrendettero. Mario cercò di salvarsi in alcuni passaggi sotterranei; ma trovandoli tutti ben custoditi all'uscita, si uccise da se stesso, sebbene narrino altri che battutosi in duello col fratello da Telesino ad oggetto di uccidersi tra di loro, Mario uccidesse prima il Sannita, e quindi trafiggere si facesse da uno schiavo. Silla ricevette la di lui testa con amari motteggi, ed esporre la fece nella pubblica piazza. I Sanniti ed i Prenestini che in istato erano di portar l'armi, furono trucidati, e la città fu abbandonata al saccheggio. Plutarco narra, che Silla vi si recò per giudicare gli abitanti ed i prigionieri Sanniti, e che vedendo troppo in lungo continuare quel giudizio, tutti chiudere li fece in un solo recinto al numero di 12,000, e tutti trucidare sotto i di lui occhi. Uno solo volle eccettuare da quella strage, perchè era stato altre volle cortesemente ricevuto nella di lui casa; ma quel generoso Prenestino ricusò di essere debitore della

vita al carnefice della di lui patria, e perire volle coi suoi concittadini. Norba, città della Campania, presa poco dopo da Emilio Lepido, temette di correre la sorte di Preneste; ed i cittadini riunitisi nelle loro case, le incendiarono, e perirono con tutte le loro masserizie. Fu per tal modo imposto fine alla guerra civile; e Silla, dopo avere collocato governatori di sua confidenza in tutte le città, tornò in Roma, ed entrò come vincitore alla testa delle legioni. Radunato il popolo nella piazza de' comizj, disse che vinto aveva, ma che alcuno non avrebbe risparmiato di coloro che avevano portate le armi contra di lui, e che i Romani che costretto lo avevano a prendere le armi contra la patria. espierebbono col sangue loro quello che era stato obbligato a spargere. Il di seguente fu esposto al Pubblico un numeroso catalogo di proscritti, tra i quali 40 senatori trovavansi e 1600 cavalieri. Vietato era sotto pena di morte il dare loro ricovero, susero essi figli o fratelli o anche genitori; ed a qualunque assassino promessa era la ricompensa di due talenti d'argento, quand'anche fosse uno schiavo. che ucciso avesse il padrone, o un figlio che sacrificato avesse il padre. I figlj de' proscritti, dichiarati erano infami fino alla seconda generazione, ed i loro beni confiscati. Tra i ministri delle crudeltà di Silla, trovossi il famoso Catilina, che giovane ancora aveva già ucciso il fratello. (Inde purgarsi da quel delitto, chiesto aveva a Silla che il nome del-Stor. & Ital. Vol. V.

l'ucciso inserito fosse tra i proscritti; ed a Silla mostrò in seguito la sua riconoscenza col farsi primcipale strumento della sua crudeltà. Egli inseguiva i proscritti fino negli asili più sacri, ed al piede degli altari gli immelava: molti altri ministri di Silla approfittarono di quell'istante di turbolenza e di orrore, per isfogare i loro privati risentimenti ed anche per satollare la loro avarizia. Tra questi si distinse Oppianico, cavaliere Larinate, che tutti perire sece i parenti di sua moglie, onde raccogliere la eredità di una suocera. La strage crebbe a tal segno, che gli amici stessi di Silla ne lo rimproverarono. Cajo Metello gli domandò un giorno in pieno senato, quando mai volesse porre un termine alle calamità della patria. « Non intercediamo, dis-» s' egli, per coloro dei quali avete decretata la. » morte; solo vi preghiamo di trarre d'angoscia » quelli che salvi volete. » Silla rispose freddamente, che ancora non sapeva a chi accordato avrebbe la vita; « dite dunque, replicò Metello, i » nomi di coloro che trarre volete a morte. » Silla promise di farlo, ed all'istante pubblicare fece i nomi di 80 nuovi proscritti, per la maggior parte

» nomi di coloro che trarre volete a morte. » Silla promise di farlo, ed all'istante pubblicare fece i nomi di 80 nuovi proscritti, per la maggior parte senatori o patrizi; il di seguente ne propose altri 220 ed altrettanti il terzo. In questo numero trovaronsi Carbone, Scipione, Sertorio e Marco Mario Gratidiano; assenti erano i tre primi; ma il quarto, parente prossimo del celebre Mario, e molto amato dal popolo, fu battuto con verghe in

tutte le strade della città, e condotto al di là del Tevere, dove i satelliti di Silla, gli tagliarono le mani e le orecchie, gli strapparono la lingua, e tutte le ossa gli ruppero, dopo di che Catilina lo uccise. Secondo altri storici, Catilina non fece che tagliargli la testa dopo che spirato era tra i tormenti, la portò a Silla che dalla tribuna arringava il popolo, e quindi andò a lavare le sue mani tinte di sangue nell'acqua lustrale collocata all'ingresso del tempio d' Apollo. Valerio Massimo dice, che d'ordine di Silla ucciso fu certo Marco Pletorio, che mostrata aveva alcuna compassione al vedere i tormenti di Gratidiano. Perirono in conseguenza delle accennate proscrizioni circa 9000 persone d'ogni ordine, e Silla disse al popolo che proscritto aveva coloro, dei di cui nomi ricordavasi, e che gli altri che dimenticati aveva, correrebbero in seguito la sorte medesima.

8. Le città vicine a Roma che dichiarate eransi contra Silla, ebbero pure a risentire gli effetti della di lui barbarie. Alcune furono smantellate; altre obbligate a pagare somme immense; in alcune i beni degli abitanti furono confiscati, in altre gli abitanti stessi furono tutti proscritti. Gli alleati si sottomisero essi pure così vilmente a Silla, come fatto avevano i Romani. Catone conosciuto sotto il nome di Uticense, in ctà di soli 14 anni, trattato era con distinzione da Silla, amico già del di lui padre. Veggendo egli un giorno che gli si presenta-

# 148 LIBRO II. PARTE II.

vano le teste di alcuni primarj cittadini, al suo precettore domandò come mai fosse possibile ehe l'autore di tanti assassini non fosse egli a vicenda assassinato; rispose quel precettore per nome Sarpedone, che egli era più temuto che odiato dai cittadini atterriti. « Dammi dunque una spada, » replicò quel giovanetto, e con un sol colpo io » libererò la mia patria da un giogo tirannico; » il che obbligò Sarpedone a custodirlo con cura, affinchè con alcun temerario tentativo non esponesse tutta la sua famiglia all'esterminio. Pompeo intanto era passato in Sicilia affine di combattere Perperna amico di Carbone, che comandava in quell'isola; ma appena sbarcato aveva le sue truppe, che Perperna era andato a raggiugnere l'amico in Africa, ed i Siciliani accolto avevano con ossequio Pompeo. Carbone non credendosi in Africa ben sicuro, ritirossi nell'isola di Cossura posta tra l'Africa e la Sicilia, disegnando di passare in Egitto; ma Pompeo una squadra di triremi spedì ad occupare quell' isola con ordine di condurre in Sicilia Carbone e tutti i proscritti. Vedendo inutile qualunque resistenza, Carbone si diede volontario nelle mani del comandante di quella squadra, lusingandosi di trovare grazia presso Pompeo, di cui aveva altre volte salvati i beni, che i tribuni del popolo confiscare volevano. Ma quel duce irritato, lo fece caricare di ferri; lasciò che si prostrasse ai di lui piedi un uomo che stato era con-

## 150 LIBRO II. PARTE II.

limitato, ma durevole finchè riparo fosse posto a tutti i disordini dello stato. Silla lasciava travedere nella lettera, che accettata avrebbe quella dignità, se offerita gli fosse. I senatori sorpresi furono da quella proposizione, che tendeva a concentrare il potere sovrano in mano di un solo, ed a ristabilire in alcun modo la regia autorità. Ma il timore e lo spavento cagionato dalle proscrizioni e dagli assassinj, fece passar oltre quel corpo a qualunque considerazione del pubblico bene; e Silla fu nominato dittatore perpetuo. Ricaddero per tal modo i Romani sotto il potere di un solo, e si aprì la strada alla monarchia. L'adulazione, compagna perpetua della schiavitù, eresse al tiranno una statua equestre di bronzo nella piazza de' comizj, in quella piazza medesima, in cui erano state esposte recentemante le teste sanguinose di tanti illustri cittadini.

9. Alcuna confusione è nata nelle tavole cronologiche di Blair, nelle quali si è registrato sotto
l'anno 664 di Roma il principio della guerra tra i
Romani e Mitridate, alla quale si assegna la durata
di 26 anni, sebbene in questi passasse alcun intervallo di pace; e nell'anno seguente 665 si colloca
Silla col titolo di dittatore, e si fa cominciare nell'anno medesimo la guerra tra Silla e Mario, della
durata di 6 anni. La guerra civile fu bensì contemporanea, e nacque a un dipresso nell'epoca medesima della guerra di Mitridate; ma Silla non fu

to dittatore se non finita la guerra con Mario; econdo alcuni cronologi cadrebbe quella elezione, le alla romana libertà, nell'anno 670 o 671 'era di Roma medesima. Silla potrebbe bensì re occupato Atene nell'anno 667, nel quale si stra nelle tavole la comparsa di Plozio Gallo, no retore Latino, come nel precedente erasi ennata quella dello storico Alessandro Polistore, cui Eusebio ci ha trasmesso alcuni estratti; ma po tardi si farebbe comparire Cinna, nominato sotto l'anno 669, che tre volte si confermò consolato, e che morto era già circa due anni ınzi la dittatura perpetua conferita a Silla. Ini nell'anno 671 si colloca la disfatta di Mario li Carbone, che non potrebbe rigorosamente porsi, come si fa nelle dette tavole, avvenuta o Preneste; rettamente però viene indicato in ll'anno il cominciamento delle proscrizioni in na. Ridonda questo periodo di memorie d'uomini stri per lettere; oltre il retore e lo storico già ennati, si menzionano nell'anno di Roma 670 Valerio Anzia, altro celebre istorico, Ortensio ente oratore romano nell'anno 672, e nel sente Licinio Archia, poeta. Nell'anno 673 si pone avere Cicerone incominciata la sua carriera ense in età solo di 26 anni. Non si sa bene ne sotto l'anno 671 si trovi notato L. Murena, nandante romano, che dovrebbe ad epoca molto eriore riferirsi, battuto avendo egli i Marsi nella

LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XXXIX. guerra sociale. Nel S. 4 io ho già accennato, che guerra in que' tempi ardere doveva nella Gallia Cisalpina, benchè non se ne trovino negli storici le memorie; riesce però singolare il vedere, che truppe numerose uscissero allora dalla Cisalpina, e si assoldassero a tutti i partiti, giacchè se ne veggono molti agli stipendi di Bruto contro Silla; un molto maggior numero se ne osserva fra le truppe di Silla medesimo, e Carbone per continuare la guerra contro Silla, tratto aveva ancora nuove forze dalla Cisalpina e dall' Etruria. Questa sola diversità di partiti spiega come nei paesi vicini all' Insubria dovessero in que' tempi impugnarsi le armi, giacchè la guerra civile invasa aveva tutta l'Italia, e di fatto una grande battaglia vedesi avvenuta presso Piacenza, colla disfatta totale di 50 coorti comandate da Quinzio. Puo credersi che i Galli Cisalpini, trovandosi a que' tempi numerosissimi, tutti i comandanti tra essi si assoldassero, e tutti i partiti servissero ad un tempo, come in età più recente si vide dagli Elvetici praticato. Forse uscite dalla Cisalpina o dalla Liguria erano quelle coorti italiane che tanto col coraggio loro e colla loro lealtà si distinsero nell' Africa, militando in favore dello sfortunato Aderbale.



DELLA STORIA DI ROMA
DALLA DITTATURA PERPETUA E: STEA
FINO ALLA DI LUI MOSTE.

Cominciamento della dittatura di Silla - Len regolamenti di Silla. Quindecemini. Il 12 Serie, lei libri sibillini. - Trionfo di Silla Serie and ttorie di Pompeo nell' Africa. Silla e ferri arrange masto vedovo di Metella, si arrange anti Vina sare. - Silla abdica la dittatura - Nace. Conti eletti. Morte di Silla.

S. 1. Silla eletto dittatore, al estimato solla ralleria assunse Valerio Flacco, e con questo par e d'altro occupossi di una riforma generale del verno. L'antica legge rinnovo, colla quale a esta restre era l'aspirare al consolato a chi non esa visto restito della carica di pretore, e d. aspirare alla etura medesima, qualora coperta non si fosse da sima la carica di questore. Tuttavia Lucrezio Ofelia ne come semplice legionario cra stato da Silla niciato comandante all'assedio di Preneste, fatto rigoglioso per lo servigio che renduto aveva colla resa di quella città, osò aspirare al consolato, e

## 54 LIBRO II. PARTE II.

desistere non volle, benchè dissuaso da Silla dal mendicare i suffragi. Silla ad un centurione commise di tagliargli la testa, e coll'apologo indecente riferito da Appiano di un uomo che dopo avere inutilmente tentato più volte di liberarsi dall'immondezza sempre rinascente, abbruciate aveva finalmente le sue vesti, tranquillò il popolo, che sussurrava. Furono scelti i nuovi consoli a piacere del dittatore, Tullio Decula e Cornelio Dolabella, altri dei primari officiali della di lui armata; e questi partirono tosto per le provincie loro assegnate, il primo per la Gallia, il secondo per la Macedonia.

2. Rimasto Silla arbitro in Roma del governo, molte leggi fece adottare, alcune delle quali savie e giudiziose. Egli compresse per tal modo ed entro i dovuti limiti restrinse l'autorità dei tribuni del popolo, vietando loro di parlare nella assemblea in favore o contra alcuna legge, che già fosse posta in deliberazione, ed esigendo che scelti fossero i tribuni nell'ordine solo de' senatori, nè più aspirare potessero ad alcuna carica luminosa. I pontefici pure, gli auguri ed i decemviri destinati alla custodia ed alla interpretazione de' libri sibillini, ristorati furono nel godimento degli antichi loro privilegi, e nel diritto di eleggere ai posti che ne'corpi loro si rendevano vacanti, il quale loro era stato usurpato dal popolo, mentre la fazione dominava dei plebei. Que' collegi furono ancora accresciuti

di cinque nuovi membri, cosicchè gli ultimi si dissero dappoi quindecemviri. A questi si commise particolarmente la cura di riparare la perdita fatta di que' libri nell' incendio del tempio di Giove, cercandone copie o frammenti nelle città di Eritrea, di Samo, di Cuma ec., dove soggiornato avevano Sibille. Si ottenne per tal modo una raccolta più copiosa, dicono gli storici, ma meno autentica che quella fatta sotto Tarquinio. Gli antichi scrittori non sono neppure d'accordo sul numero delle Sibille; Svida ne accenna quattordici, Varrone dieci, Eliano quattro, Solino tre, e molti moderni le hanno ridotte ad una sola, che diversi nomi assunto avrebbe, e sarebbesi in certo modo moltiplicata per cagione dei luoghi diversi, ove renduti aveva i suoi oracoli. Alcuni la suppongono nata ad Eritrea, passata in seguito a viaggiare per molte regioni, e morta a Cuma in Italia. Gli antichi scrittori più dotti ben comprendevano, che quelle predizioni fatte erano in termini il più sovente ambigui; e Cicerone dice che tanto destramente erano composte che predetta sembrava qualunque cosa avvenisse. È assai probabile, che i quindecemviri di Silla non sacessero che compilare le tradizioni più sguajate e i più ridicoli errori; e questa stessa compilazione si accrebbe in appresso per tal modo, che Tiberio fu costretto a porre un freno a quella licenza. Io ho fatto già in quest'opera alcuna menzione dei libri sibillini ehe ancora ci rimangono, e che da alcuni

156 credonsi opere di scrittori cristiani del secondo se colo, citati essendo da varii Padri della chiesa, a quali come anche ai cristiani in generale, Celso i nome dava di Sibillisti. Giova intanto accennare i mezzo ingegnosissimo col quale Hyde ha preteso di spiegare tutta la storia delle Sibille, e le contraddizioni degli storici su questo argomento. Nella costellazione della vergine, giudicata dai Persiani la più opportuna per giugnere alla scoverta dell'avvenire, trovasi una stella detta da que' popoli Sambula. Da questa crede Hyde avere pigliato i Grea l'idea delle Sibille, abbellita in seguito colle loro finzioni, che una vergine profetessa ne formarono; il che servirebbe a mostrare sempre più, quanto ingannati fossero i Romani a tempi di Tarquinio, di Silla e forse ancora di Tiberio.

3. Ma Silla si disonorò con una legge relativa ar proscritti, in virtù della quale coloro che alla morte sfuggiti erano, dovevano essere uccisi, in qualunque luogo si trovassero, e non solo dannati a morte erano coloro che li celavano, ma i loro beni altresì confiscati ed i loro figli esclusi da tutte le cariche. Vedendo quindi che le guerre civili scemato avevano il numero del popolo, la libertà accordò a 10,000. schiavi che dal nome suo di Cornelio detti furono Corneliani, e loro concesse altresì il diritto di cittadinanza, assine di potere contare sui loro suffragj. Terre accordò ai legionari nelle colonie, che dichiarate si erano in favore dei li lui nemici, ed in questo modo aumentò anche relle provincie il suo potere. Egli giudicò allora il nomento opportuno per decretarsi il trionfo, ed in mella pompa comparve come vincitore dell'Asia, della Grecia e del Ponto. Il primo giorno si portarono innanzi al di lui carro 15,000 libbre d'oro, e 115,000 d'argento, che però gli storici non indiano se non come una parte delle ricche spoglie di quelle provincie. Il di seguente il di lui carro fu preeduto da 13,000 libbre d'oro e da 7000 d'argento, che l giovane Mario salvate aveva nell'incendio del campiloglio, e che Silla conquistate aveva a Preneste. in lunga orazione espose Silla al popolo le gloriose me imprese, e tutto attribuendo alla fortuna, altro titolo non chiese se non quello di Fortunato. Plutarco dice, che nati essendogli in quel tempo due gemelli, al maschio impose il nome di Fausto, e quello di Fausta alla femmina. Scrivendo tuttavia ai Greci, il titolo assunse di Epafrodito o amato da Penere, e secondo Plutarco, l'iscrizione dei di lui trosei altro non era se non Lucio Cornelio Epafrodito. Dopo il trionfo si diedero in Roma i giuochi più magnifici, che veduti si fossero fino a quell'e-Poca, e concorsi essendo colà i più celebri lottatori ed attori della Grecia, altro premio non si distribuì in quell'anno nei giuochi olimpici se non quello della corsa. Alcuni storici accusano Silla di essersi allora abbandonato ai piaceri, ed alla società dei commedianti e dei buffoni. Egli e Crasso

si arricchirono col vendere i beni e le spoglie dei proscritti. Narrasi che duranti quelle vendite gli si presentasse Archia con un foglio imbrattato di cattivi versi, e che Silla alcuna cosa gli donasse delle masserizie, che si vendevano, ingiugnendogli di non più poetare.

4. In Africa rinata era intanto la fazione di Mario, il di cui nepote Domizio Enobarbo aveva un'armata di 20,000 uomini, ed indoto Jarba ad unire ad esso le sue forze. Pompeo che pacificata aveva la Sicilia, ebbe ordine di passare nell'Africa, e sbarcato colà con cinque legioni, andò tosto contra il nemico. Mentre le armate erano a fronte, sollevossi una orribile procella, che Domizio indusse a ritirare le sue truppe; ma mentre queste al campo loro tornavano, Pompeo le attaccò vigorosamente, e dopo un combattimento di alcune ore riportò una compiuta vittoria. Domizio perdette 17,000 uomini, ed a stento ritirossi con pochi al campo, ma questo pure fu forzato, egli stesso fu ucciso e Jarba fatto prigioniero. Tutto le citià che abbandonato avevano il partito di Silla, aprirono le porte al vincitore, ed il paese di Jarba su conquistato e ceduto a Jempsale, che dichiarato erasi costantemente avverso a Mario. Una campagua così gloriosa, compiuta in soli 40 giorni da un comandante in età di 24 anni, molta gelosia dest. in Silla, che gli ingiunse di licenziare le truppe e di tornare sull'istante a Roma. Se Pompeo foss' più ardito, riaccendevasi la guerra civile, peri legionarj mal soffrivano che quel decreto si ruisse, e si opponevano al ritorno di Pompeo; questi dichiarò, che ucciso si sarebbe, anzichè tergere di nuovo Roma nei tumulti. Fu egli dunricevuto in Roma con gran pompa dal dittatore, andò ad incontrarlo, lo abbracciò teneramente abblico, ed il nome gli attribuì di Grande. Silla, bene dittatore, chiese allora di essere eletto solo, e lo ottenne; collega gli fu dato Mctello , che dichiarato erasi a di lui favore al suo no arrivo in Italia. Il nome di Silla faceva tree tutti i cittadini e l'armata medesima, e Roma tava tranquillamente il giogo. Silla, ben conondo lo spirito del popolo, trattenere lo volle 1 magnifiche feste. La decima parte delle sue sonze consacrò ad Ercole, ed un solenne banchetto de in quella occasione a tutti i cittadini. Durò esto molti giorni; le vivande furono abbondantisne, e se credere si dee a Plutarco, si versò al polo del vino vecchio di 40 e più anni. In quelepoca però cessò di vivere Metella moglie di Silla, e egli rispettata aveva sempre ad onta della sua adotta non troppo regolare. Dopo alcuni mesi ede egli nuovamente al popolo un combattimento gladiatori, e veduta avendo in quella occasione a giovane di rara bellezza detta Valeria, figlia Messala e sorella del famoso oratore Ortensio, e da pochi giorni staccata erasi dal marito, ne

## LIBRO II. PARTE II.

160 divenne amante, e la sposò. Dicesi ancora, che V. leria accostatasi a Silla in occasione di que' giuoch un pelo strappasse dalla di lui veste, del che mo strandosi egli sorpreso, essa rispondesse: « Non » questa un'offesa ch'io far voglia al dovuto rispe » to; egli è solo effetto del desiderio di avere a > cuna parte alla tua felicità. >

5. Pompeo sollecitava intanto il senato ed il po polo ad accordargli il trionfo. Il senato nudriva li brama di compiacerlo; ma Silla opponeva per gelosia che ai consoli soli ed ai pretori si accordava il trionfo, allorche investiti erano del comando it capo, mentre Pompeo semplice cavaliere pugnate aveva sotto gli auspici del dittatore. Disse perfin a Pompeo, che di tutto il suo credito farebbe usi contra di lui, al che rispose coraggiosamente il gio vane eroe, che il popolo amava di adorare il sole na scente. Silla non comprese all' istante il sentiment di quelle parole; ma allorchè ne fu dai circostant informato, gridò replicatamente, che Pompeo i nome degli Dei trionfasse. Pompeo comparve dun que con nuovo spettacolo su di un carro tratto d quattro elefanti, da esso condotti dall' Africa; m siccome la porta della città era troppo stretta, pe chè quegli animali passassero appajati, si dove tero sostituire quattro cavalli. Fu quello il prin cavaliere romano, che. sì grande onore ottenes innanzi la età stabilita per sedere nel senato. N in quell'anno medesimo Giulio Cesare, che all'e

di soli 17 anni era stato rivestito, secondo Svetonio, della carica di gran sacerdote di Giove, e che sposata aveva, come già si disse, la figliuola di Cinna, faceva in quell'anno la prima sua campagna nel-

faceva in quell' anno la prima sua campagna nell'Oriente. Plutarco opina, che la carica di gran sacerdote egli chiedesse, mentre Silla era despota in
Roma, e che il dittatore gli impedisse di conseguirla. Certo è, che dopo alcun tempo Silla volle
olbligare Cesare a ripudiare la sua moglie Cornelia,
dalla quale già era nata Giulia; ma Cesare si oppose con forza al dittatore, che una simile cosa

pose con forza al dittatore, che una simile cosa ottenuta aveva da Pisone e da Pompeo; e Silla irritato di quel rifiuto volle perfino proscriverlo, dal che solo fu trattenuto dai numerosi amici della famiglia Giulia. Alcuni di questi dissero, che Cesare era un giovane vivace, dal quale nulla si aveva a temere; ma Silla rispose, che egli vedeva in quello, benchè giovane, più di un Mario. Cesare fuggì al-

temere; ma Silla rispose, che egli vedeva in quello, benchè giovane, più di un Mario. Cesare fuggì allora di Roma, e audò errando nel paese de' Sabini, dove cadde tra le mani di alcuni soldati di Silla; un officiale però detto Cornelio, gli accordò per due talenti la fuga. Passato quindi alla corte di Nicomede re di Bitinia, se credere si dee a Plutarco, quel soggiorno non onorò la sua gioventù. Svetonio tuttavia non parla della fuga di Cesare, e dice all' incontro che Silla gli perdonò per intercessione delle Vestali, di M. Emilio e di Aurelio Cotta.

l'incontro che Silla gli perdonò per intercessione delle Vestali, di M. Emilio e di Aurelio Cotta.

Andasse egli o non andasse allora nella Bitinia, passò a guerreggiare sotto Minucio Termo pretore Stor. d'Ital. Vol. V.

vita a diversi cittadini.

nell' Asia, e secondo Svetonio di là solo sarebbe stato spedito nella Bitinia per comandare la flotta allestita da Nicomede, onde attaccare Mitilene, sola città d' Asia che rifiutato avesse di sottomettersi ai Romani dopo il trattato conchiuso tra Silla e Mitridate. Cesare si segnalò nella presa di quella città, e molte corone civiche ottenne per avere salvato la

6. Silla prese aveva intanto le città di Nola e di Volterra, le sole che ancora resistessero in Italia, e giunto il fine dell' anno ricusò di continuare nel consolato, e raccomandò invece alle tribù Servilio Vatia, amico suo e uomo di gran merito, ed Appio Claudio detto il Bello. Si suppone da alcuni avere in quell' anno arringato Cicerone per la prima volta in favore di Roscio, il di cui padre era stato proscritto e d'ordine di Silla ucciso. Cicerone in quella orazione non si contenne entro i limiti del rispetto dovuto ad una autorità, che tutta Roma empieva di terrore; e quindi giudicò opportuno di allontanarsi dalla patria, e di ritirarsi ad Atene, ove tutto si diede allo studio della filosofia, non trascurando al tempo stesso di perfezionarsi in quello della eloquenza. Silla, dopo aver fatto perire un grandioso numero di cittadini romani, fra i quali novanta senatori e più di 2600 cavalieri, dopo avere sparso in tutta l'Italia lo spavento, ed avere sepolto vari popoli alleati sotto le ruine delle loro città, risolvette di abdicare il potere, che usurpato

aveva; risoluzione tanto più singolare e per ogni riguardo maravigliosa, quanto che suggerita non era nè dalla ambizione, nè dalla politica; più non vi aveva luogo a temere alcun tumulto, e gli amici numerosi di Silla vegliato avrebbono alla di lui conservazione ed alla estensione del di lui potere. Si sono quindi indotti alcuni storici a riconoscere in Silla una grandezza d'animo, che altri sembrano , avergli contrastata. Convocò egli il popolo, e dalla tribuna annunziò il suo nuovo disegno; tentò in alcun modo di fare la sua apologia, mostrando lo stato deplorabile, nel quale al suo ritorno dall'Asia trovata aveva la città; e soggiugnendo che i disordini gravissimi della repubblica costretto lo avevano ad usare rimedi violenti, e che risparmiando il sangue de' cittadini, aggravato avrebbe la malattia invece di curarla. Conchiuse finalmente con queste memorabili parole: « Romani, io vi lascio padroni » di voi stessi; io abdico la mia carica, mi spo-» glio del potere illimitato, che mi conferiste, ed » a chiunque lo chiedesse, io sono pronto a ren-» dere conto della mia amministrazione. » Congedò quindi i littori, ed a passeggiare diedesi per la piazza, accompagnato da pochi amici, in mezzo ad una folla di popolo e di persone che perduto avevano per la di lui crudeltà gli amici o i parenti. Solo un giovane lo attaccò con parole inginiose. mentre egli tornava alla sua casa; egli nulla rispose, ma volto ai suoi amici disse: « ecco un giovane

164 » che impedirà ad un altro di abdicare il sovrano » potere, del quale potesse essere al pari di me in-» vestito. » Dopo alcuni giorni ritirossi ad una casa di campagna presso Cuma, dove però non rimase lungo tempo, affinchè i di lui nimici non giudicassero essersi egli ritirato per timore.

7. Nella successiva elezione de'consoli si dichiarò una lotta aperta tra Silla e Pompeo. Voleva il primo che eletto fosse Lutazio Catulo amico suo, ed uomo di distinto merito; Pompeo sollecitava l'elezione di Emilio Lepido, uomo violento, e nemico dichiarato di Silla. Pompeo prevalse, e Lepido fu eletto il primo, il che reputato era un vantaggio, sebbene i consoli eguali fossero in dignità ed in potere, perchè il popolo al primo mostrava maggiore affetto. Silla disse a Pompeo, che vittorioso usciva dalla folla, che egli aveva ottenuta la preferenza al più tristo cittadino sopra il più virtuoso, ma che troppo tardi riconoscerebbe di avere nutrito nel proprio seno un scrpente; predizione che realmente si avverò. I nuovi consoli cominciarono ad altercare tra loro, e Silla ritirossi ad una casa di campagna, dove sebbene vecchio di più di 60 anni, non trattenuto dai vezzi di Valeria, si abbandonò al più infame libertinaggio. Il commediante Roscio, un buffone detto Sorice, e Metrobio che sul teatro rappresentava le parti di femmina, divennero i di lui favoriti, coi quali trattenevasi giorno e notte, bevendo ed abbandonandosi ad ogni sorta di crapula.

Calde quindi infermo, per quanto narrasi, morbo pedicolare, ed allora occupossi di compiere le memorie della sua vita. Dieci giorni avanti la sua morte un codice di leggi compose per gli abitanti di Pozzuoli, che discordi erano tra di loro, e strozzare fece dai suoi schiavi Granio, altro de' magistrati di quella città e debitore verso la medesima, che il pagamento differiva, sperando colla di lui morte di risparmiarlo. Si narra, che tanto si agitasse in quell'incontro, che scoppiato essendo un abscesso, le forze perdesse e morisse il di seguente. Due fanciulli lasciò egli, morendo, in tenera età, ottenuti da Metella; e Valeria sgravossi in seguito di una figlia che il nome ebbe di Postuma. Silla viene riconosciuto generalmente per uno de' più grandi capitani, e dei più destri politici di quella età; ma gli storici latini, irritati apparenemente dalle sue crudeltà, si sono maggiormente occupati dei suoi vizj che delle sue virtù. L'abdicazione sua fu certamente un atto croico, del quale ochi esempi trovansi nella antichità. I di lui funeali non furono celebrati senza contese: Lepido escludere voleva qualunque solennità, ma Catulo e Pompeo vollero che renduti fossero alle di lui spoglie mortali i debiti onori. Fu quindi portato Silla Ila tomba da quattro senatori, circondato dai saerdoti e dalle vestali, e seguito dai senatori, dai :avalieri romani, e da un numero grandissimo di ifficiali, che militato avevano sotto di lui nell'Africa,

LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XL. nella Grecia, nell'Asia e nell'Italia. Ella è forse questa la prima occasione, nella quale si fa menzione nella storia di inni cantati dai pontefici e dalle vestali in onore del defunto. Il rogo fu innalzato nel campo di Marte, e secondo Plutarco si scolpì sulla tomba un epitafio da Silla medesimo composto, nel quale dicevasi, che superato aveva amici e nemici, gli uni col bene, gli altri col male, che loro fatto aveva. Dicesi che nel suo testamento si risovvenisse di tutti i di lui amici, e solo Pompeo escludesse a cagione della sua ingratitudine. L'abdicazione di Silla viene collocata da Blair nell'anno 675 di Roma, e la di lui morte si suppone avvenuta dopo alcun tempo. Vedendosi però questa coincidere col consolato di Lepido, dovrebbe essere avvenuta nell'anno 676, sebbene gli scrittori inglesi della storia universale collocata l'abbiano nell' anno medesimo 675, e nell' anno 73 avanti l' era volgare.

#### CAPITOLO XLI.

Della storia di Roma dalla morte di Silla sino al termine della guerra della Spagna.

Imprese di Lepido. Di lui mire ambiziose. Di lui rivolta e di lui morte. - Avventure di Sertorio nella Spagna e nell' Africa. - Di lui ritorno nella Lusitania, e di lui prime vittorie. Egli si oppone a Metello. -Guerra nella Spagna. Artifizi di Sertorio. Disegni di Metello mandati a voto. Pompeo viene nominato al comando nella Spagna. Nuove dissensioni in Roma. - Cesare s' imbarca per Rodi. Viene preso dui pirati, che poscia giunto a Pergamo fa crocifiggere. -Primi fatti di Pompeo nella Spagna. Sertorio prende Laurona. Nuove turbolenze in Roma. - Continuazione della guerra tra Sertorio, Pompeo e Metello. Sertorio offre di deporre le armi. Trattato da esso conchiuso con Mitridate. - Guerra coi pirati. Guerra con Mitridate. Cesare salva la Bitinia. - Sertorio viene assassinato dai congiurati. Fine della guerra nella Spagna. Note cronologiche.

S. 1. Lepido non temette di far rinascere le antiche querele tra i patrizi ed il popolo, agognando per tal mezzo al potere illimitato di cui Silla era stato investito. Tentò di annullare tutte le leggi di

Silla medesimo; ma Catulo si oppose a quel diseg gno, e la discordia loro crebbe per tal modo, che il senato non pago del giuramento loro di non venire tra di essi a guerra aperta, spedi ben tosto, Lepido nella Gallia Narbonese. Uscì egli dunque alla testa di un'armata, ma invece di passare le Alpi, si trattenne nella Etruria, finchè il di lui consolato trovossi vicino al termine. Allora coll'armata avvicinossi a Roma, e dichiarò, che un secondo consolato ottenere voleva o di buon grade o colla forza aperta. Il di lui collega Catulo collocossi al passaggio del ponte Milvio, Pompeo al piede del Gianicolo. Essi vigorosamente respinsero l'ambizioso Lepido, che ritirare si dovette vergognosamente nella Etruria. Giunio Bruto però, che un poderoso corpo di truppe comandava nella Gallia Cisalpina, a favore dichiarossi di Lepido, il che obbligò Pompeo ad assediarlo in Modena dove ritirato si era, e dove obbligato fu a rendersi a discrezione con tutta l'armata. Questa fu trattata da Pompeo con dolcezza, ma Bruto fu decapitato, il che a Pompeo suscitò odi perenni. Lepido, riunite avendo nuove truppe nella Etruria, incamminato erasi nuovamente a Roma. Ma trovato avendo Catulo pronto a combatterlo, ed udita al tempo stesso la disfatta di Bruto, tornò di nuovo nella Etruria. Informato quindi della elezione dei nuovi consoli Giunio Bruto e Mamerco Emilio Liviano, passò in Sardegna, dove altre truppe raccolse, disenando di portare la guerra in Sicilia. Fu però premuto dalla morte, che alcuni dicono avvenuta per avviso da esso ricevuto della infedeltà della moglie, con esso cadde interamente il di lui partito. Muna lasciato da Silla nell'Asia, attaccò allora senza otivo il re del Ponto, e con questo diede origine a seconda guerra contra Mitridate.

2. Mentre tranquilla sembrava l'Italia, lo spirito partito suscitato da Mario dominava più che mai lla Spagna. Sertorio, eletto pretore in quella proicia dalla fazione di Mario medesimo, con maere dolci ed affabili guadagnati aveva tutti gli Spanuoli, e per tal modo indotti a prendere parte a guerra civile. Silla spedito aveva Cajo Annio lla Spagna per cacciarne Sertorio; ma questi mdato aveva Giulio Salinatore con 6000 uomini custodire i passaggi dei Pirenei, cosicchè Annio a per lungo tempo rimasto senza sapere che farsi piede di que' monti. Un assassino detto Calpurnio mario, guadagnato da Annio, ucciso aveva Salitore, il che avendo dato luogo ad Annio di avanrsi fino al centro della Spagna, e non trovandosi rtorio in istato di resistere, ritirato erasi questi n 3000 uomini a Cartagena, e di là era passato Africa. Ma essendo stati sulle coste trucidati dai \*bari varj di lui compagni che scesi erano in cerca i viveri, egli era stato costretto a ritornare verso 1 Spagna, dove non aveva potuto sbarcare, csendo le coste ben custodite dalle truppe di Annio.

Trovato avendo però in mare una flotta di pirati della Cilicia, gli indusse ad unirsi con lui, ed a sbarcare nell'isola di Pitiusa, dove prigioniero di guerra fece il presidio che Annio aveva colà lasciato. Annio venne ad attaccarlo con una flotta, sulla quale imbarcati aveva 5000 soldati, nè ricusar volle Sertorio la battaglia; ma una violenta tempesta disperse, e gettò sulle coste la maggior parte dei di lui vascelli. Egli stesso rimase dieci giorni sul mare battuto dalla procella fra i maggiori pericoli, e tornata la calma, passò lo stretto, ed approdò al di là dell' imboccatura del Beti. Colà egli trovò alcuni navigatori, allora giunti dalle isole Atlantiche o Fortunate, che Plutarco indica al numero di due, separate da uno stretto canale, e lontane 10,000 stadj incirca dalle coste dell' Africa Queste sono forse le isole, delle quali Platone ha fatto una pomposa descrizione nel Timeo, che i geografi Ortelio e Sanson, seguiti recentemente dal Co. Carli, credettero applicabile all'America: Kircher ha creduto invece che le isole Fortunate fossero le Canarie, e non dissimile avviso ha mostrato di adottare ai nostri giorni Bory di S. Vincent, ai quali scrittori aderire si potrebbe più facilmente, che non al sistema ingegnoso di Rudbeckio, seguito in parte da Bailly, che l'Atlantica di Platone ha preteso di collocare nella Scandinavia. Sertorio, sedotto dalla descrizione lusinghiera di quelle isole, risolvette di recarsi

a vivere colà tranquillamente; ma i pirati della Cilicia,

che solo a predare aspiravano, lo abbandonarono tosto, e volarono al soccorso di Ascali re della Mautitania, che in guerra trovavasi co'suoi sudditi. Sertorio passò pure in Africa, risoluto di guerreggiare contra Ascali; lo vinse infatti in giornata campale, e lo assediò nella città di Tingis ora Tanger, dove rasi ritirato. Egli giunse pure a disperdere interatente un'armata romana, che Silla spedita aveva a soccorso di Ascali; prigioni fece tutti i soldati, he salvati eransi dalla strage, ed impossessatosi li Tingis, tutta la Mauritania restituì alla libertà, ltra ricompensa non accettando se non quella che beramente gli fu dal popolo offerta.

3. I Lusitani allora, che minacciati vedevansi li nuova guerra da Annio, una ambasciata spediono a Sertorio onde impegnarlo a mettersi alla oro testa. Partì egli tosto con 2500 Romani e :00 Africani, e sebbene una flotta incontrasse conandata da Cotta, approdò sulle coste della Lusiania, dove il comando ottenne di tutte le forze li quella provincia. Se credere si dee a Plutarco, era egli libero da qualunque vizio, e non lasciavasi nè scuotere dal timore nè ammollire dalla voluttà. Nell'arte della guerra era altronde peritissimo, e variare sapeva la disposizione delle sue squadre sccondo i diversi nemici che egli aveva a combattere; valentissimo era nell'inquietare di continuo il nemico, nel tendere imboscate e nell'evitare la puma, ove sicuro non fosse della vittoria. Con soli

8000 nomini egli si sostenne contra quattro comandanti Romani, che tra tutti conducevano 120,000 fanti, 6000 cavalli e 2000 arcieri. Didio, governatore della Betica, fu disfatto con perdita di 2000 nomini, e non fu più fortunato Metello, spedito da Silla in soccorso del pretore Domizio. Questi su messo in fuga da Irtulejo o Erculejo, questore di Sertorio, e Metello chiedere dovette l'ajuto di Lellio pretore della Gallia Narbonese; ma questitrovò sulla sua strada Irtulejo medesimo, che molti soldati gli uccise, molti ufficiali e perfino il suo luogotenente generale. La crudeltà e le proscrizioni di Silla contribuirono a rafforzare di molto l'armata di Sertorio, il quale trovandosi circondato da illustri cittadini, un senato formò onde opporlo a quello di Roma. Da quel corpo egli scelse pure questori, tribuni militari ed altri ufficiali, e nella Lusitania stabilì una potente repubblica, i di cui capi erano quasi tutti Romani. Silla irritato e forse atterrito, spediva continuamente rinforzi a Metello, ma Sertorio tormentava per tal modo l'armata romana, togliendogli i viveri e persino l'acqua, che Metello stesso ne fu scoraggiato. Sertorio informato che Metello aveva parlato di lui con disprezzo, sfidollo a singolare certame; ma quel duce già d'età provetta, rispose colle parole di Teofrasto, che un comandante morire doveva da comandante e non già da gladiatore. Vedendo però che per questo scemata erasi la di lui reputazione nell'armata, si

volse ad assediare Laccobrige o piuttosto la capi-Pitale dei Laccobrigi, da alcuni supposta nel luogo medesimo, dove ora trovasi Lagos presso la baja di Cadice, da altri collocata a settentrione del Douro. In quella città non si trovava che un pozzo, e Metello lusingavasi di ridurre entro due giorni gli abitanti all' estremo; ma 6000 otri pieni d'acqua introdusse Sertorio, ed uscire ne fece tutti gli metti alla difesa; ed allorchè cominciarono a manare i viveri, Sertorio una imboscata tese ad Aquino pedito da Metello con 6000 uomini per affamare magiormente la città; i pochi di quel corpo che si ottrassero alla strage, furono fatti prigionieri, ed solo Aquino fu dato di fuggire. Metello fu allora ostretto a levare l'assedio in mezzo alle grida di oja degli Spagnuoli che dalle mura lo deridevano; niamò quindi in suo soccorso Manilio che nella allia Narbonese comandava; ma questi pure con e legioni che condotte aveva, fu vergognosamente attuto, e quasi solo si ridusse a Lerida, ora Ilera. Quella vittoria aprì il varco a Scrtorio ad enare nelle Gallie, ed alcuni narrano che fino alle Jpi si innoltrasse, e che ne occupasse i passaggi, on si sa bene se per trattenere le truppe che d'Ialia venivano, che però nella Gallia Narbonese sassarono senza ostacolo, o per discendere egli tesso in Italia, se la fortuna continuava ad arrilergli.

4. Sertorio per tal modo guadagnato avendo

## 174 LIBRO II. PARTE II.

al più alto grado la stima e la ammirazione de Lusitani, si rivolse a disciplinarli, e di una trupp

disordinata di masnadieri, che tali erano da prin cipio, riuscì a formare una eccellente armata. Orne gli scudi e gli elmi loro d'oro e d'argento, gli indusse perfino ad adottare le vesti romane; n di ciò contento, riunì tutti i fanciulli di schiatt illustre nella città di Osca, ora Huesca nell'An gona, e ne formò un liceo, dove i maestri insegui vano loro le arti de' Greci e dei Romani. I paren loro godevano al vedere que'fanculli con pretesi ornate di porpora ricevere una utile istruzione, più ancora godevano in vederli portare la bol d'oro, qualora con applicazione allo studio merit to avessero quest'onore; e non si accorgevano ch quegli erano altrettanti ostaggi della loro fedeli per l'avveduto Sertorio. Presso gli Spagnuoli no meno che presso i Galli, era antico costume d fare voto della propria vita ad alcun comandante e quelli che con tal voto legavansi, perire dovevan se il comandante rimaneva ucciso, o per mezu delle spade nemiche o per mezzo delle loro proprie Sertorio aveva tra le sue truppe migliaja di quest vittime volontarie; e Plutarco narra che essendo: un giorno trovato in grave pericolo, ed essend stata la di lui armata respinta, i soldati lo portaron sulle loro spalle fino ad alcun luogo sicuro, e quin pensarono essi stessi a salvarsi. Molto destro esse doveva quel capitano, perchè avendogli un soldat

recata la figlia di recente nata di un daino di color bianco, egli la addimesticò, e la accostumò perfino a seguirlo fra i tumulti delle battaglie; e quindi risolvette di farla passare come un donativo di Diana, e di far credere che quell'animale lo istraisse di tutti i segreti. Ciò che egli apprendeva per mezzo dei suoi esploratori, faceva comparire come se rivelato sosse dall'animale sacro, e quindr riuscì a farsi credere dai Lusitani un liberatore inviato dagli Dei al loro soccorso. Seppe ancora Sertorio approfittare dell'apologo di un cavallo al quale un uomo robusto e violento voleva inutilmente strappare d'un colpo la coda, mentre il debole ad uno ad uno ne svelse i crini e la distrusse, per calmare così l'impeto cieco degli Spagnoli; ed i Caracitani popoli indomiti e dati al ladroneccio, vinse col fare smuovere dai soldati la terra friabile, che risolvevasi in polvere, e che il vento gettava loro negli occhi. Metello non potè mai riportare alcun vantaggio a fronte di Scrtorio, nè impossessarsi di alcuna città. Dopo la morte di Silla, il senato risolvette di spedire in Ispagna altro comandante con più podcrosa armata. Pompeo ambiva quella carica, del che il senato fu sorpreso a cagione della di lui gioventù; ottenne egli tuttavia quel comando, e parti. Furono allora eletti consoli Ottavio Nepote e Cajo Curione, i quali sostencre vollero i regolamenti di Silla contra i tribuni del popolo che ancora cercavano di suscitare tumulti. Sicinio altro.

# 76 LIBRO IL PARTE II.

di essi, uomo senza probità, e che il talento pi sedeva solo di imitare i più grandi oratori e volgi in ridicolo le loro arringhe, ardì citare i cons affinchè alla assemblea del popolo i motivi dich rassero pei quali spogliati avevano i tribuni de loro prerogative. I consoli comparvero, e Curic eloquentissimo provò con acconcia orazione, che tumulti accaduti imputare dovevansi al potere ecc sivo dai tribuni usurpato. Sicinio intanto buffor scamente contraffaceva tutti i gesti del consol assine di divertire il popolo dalla attenzione, e non lasciare ad esso comprendere gli argome dell' oratore. Ma quell' indegno mezzo non riuse ed i tribuni nulla ottennero; anzi l'imprudente Sicin tanti nemici suscitò, che ucciso fu, mentre anco durava il di lui tribunato.

5. In quell'anno Giulio Cesare, dopo essersi a perto di gloria sotto Mitilene, comparve come or tore in Roma, ed accusò pubblicamente di malve sazione Dolabella, già governatore nella Macedoni L'eloquenza di Cesare fu ammirata, ma Dolabeli assistito dai due più valenti oratori di Roma, Con ed Ortensio, fu assoluto. Cesare volle passare quin a Rodi, affine di perfezionarsi nello studio del eloquenza sotto Apollonio, altro dei più grandi ritori del suo tempo; ma fu preso in mare da alcu pirati, che venti talenti chiesero per il di lui riscatt Sdegnato Cesare, perchè a prezzo così vile pone sero la di lui persona, offerì loro spontaneamen

cinquanta talenti, che alcuni scrittori portano ad un valore equivalente a un dipresso a 20,000 zecchini. Spedi tosto alcuni de' suoi domestici per raccogliere questa somma nelle città vicine, e con un amico e due servi rimase per 38 giorni in putere de' pirati. Scriveva egli intanto orazioni e componimenti poetici, ed a que' barbari li recitava, rimproverandoli della loro rozzezza e della loro ignoranza, se non mostravano abbastanza di ammirarlo; trattavali d'ordinario con fierezza, e minacciavali di farli crocifiggere, se il di lui sonno turbavano. Giunse finalmente la somma del di lui riscatto, che pagata fu a gara dagli abitanti di Mileto, ed egli a quella città recossi, dove allestire sere alcuni vascelli, che varii dei pirati condussero prigionieri a Pergamo. Cesare chiese a Giunio pretore dell'Asia, che ad esso commettesse il giudizio de'prigioni, poichè recare si doveva in quella provincia; e Giunio che avarissimo era, e che grandi somme sperava per tal modo di ottenere, gli affidò quella cura. Giunto egli dunque a Pergamo, crocifiggere fece senza alcun previo giudizio tutti i pirati, realizzando così la minaccia che più volte aveva loro fatta; passò quindi a Rodi, dove l'arte oratoria apprese sotto Apollonio che Cirerone stesso aveva in quel tempo per suo discepolo. Alcuni dicono quell' Apollonio Molone, o figliuolo di Molone; ma Strabone e Cicerone stesso distinguono Apollonio e Molone, i quali l'arte medesima professavano in

12

Stor. d' Ital. Vol. V.

Rodi. Di quell' Apollonio si narra, che non bene intendendo il latino, declamare facesse Cicerone in Greco, e che ammirandone la eloquenza, compiangesse la Grecia, che sul punto era di perdere i due più grandi suoi allievi, cioè Cesare e Cicerone stesso, che stavano per trasferirsi in Roma.

6. Pompeo in quel tempo, avendo svernato nella Gallia Narbonese, giunse nella primavera sulle frontiere della Spagna citeriore, e colà fu informato, che tutte le truppe romane che sotto gli ordini trovavansi di Perpenna o Perperna, giurata avevano fedeltà a Sertorio. Queste truppe ascendevano al numero di 32.000 uomini in circa, e Perpenna erasi lusingato di farsi egli pure capo independente al pari di Sertorio e di opporsi a Metello; ma i soldati minacciato avevano di abbandonarlo tosto che l'arrivo erasi loro annunziato di Pompeo, se all'istante non li conduceva egli stesso al campo di Sertorio. Questi allora giudicò di potersi opporre ai progressi di Pompeo, di cui ben conosceva il nome ed il valore; e vedendo che alcune città disposte erano ad aprirgli le porte, si mosse ad assediare Laurona. Pompeo spedì un messo a quegli abitanti, annunziando loro, che gli assedianti ben presto si ritirerebbono vergognosamente. Sertorio informato di questo, se ne rise e disse che allo scolaro di Silla insegnato avrebbe a guardarsi le spalle. Egli aveva lasciato infatti dietro l'armata di Pompeo un corpo di 6000 nomini, per il che Pompeo non osava arrischiare

una battaglia, nè decoroso trovava lo abbandonare gli assediati. Questi dovettero alfine arrendersi, e Sertorio lasciò loro la vita e la libertà, ma la città incendiò, assinchè Pompeo ne vedesse le siamme; e se crediamo a Frontino, Pompeo perdette più di 10,000 uomini in varii incontri, senza venire ad una battaglia decisiva. Egli è certo che con Metello ritirare si dovette al piede de' Pirenei. Roma non era intanto tranquilla; consoli erano stati eletti L. Ottavio ed Aurelio Cotta; la città era altresì affamata per le scorrerie de' pirati della Cilicia che il Mediterraneo infestavano. Si disse che repressa non sarebbe l'audacia dei pirati, se non si ristabiliva la autorità dei tribnni del popolo. Cotta si lasciò sedurre da questa idea, ed i tribuni ottennero di potere essere innalzati alle prime cariche dello stato. Essi recuperarono così il loro antico potere, ed in questo Appiano, Sallustio e Plutarco veggono la prima cagione della coduta del governo repubblicano.

7. Giunta la primavera, Metello tornò in campo contra Sertorio, e dopo essersi battuto un giorno intero con Irtulejo o Erculejo, altro de'luogotenenti di Sertorio medesimo, riuscì a metterlo in suga. Irtulejo perdette 20,000 uomini, rimase gravemente serito, e salvossi a stento; o come Orosio narra, recuperare volendo il perduto onore e disperatamente combattendo, in una nuova zussa si ucciso insieme con un di lui fratello. Sertorio si innoltrò tosto verso il campo di Pompeo, situato presso

Sucrona, e tra que' due grandi capitani si impe la battaglia. Sertorio non cominciò la pugna non al cadere del giorno, calcolando sulla ig ranza nella quale i nemici trovavansi de' post delle strade, e lusingandosi per tal modo che oscurità sarebbe loro riuscita svantaggiosa. L'ala nistra comandata da Perpenna, su tosto rovesc da Pompeo; ma Sertorio dopo avere superato Afrai venuto essendo in soccorso, fece cangiare intic mente l'aspetto della pugna. Il terrore si sparse le truppe di Pompeo, ed egli stesso corse gransimo pericolo della vita, assalito prima da Africano di statura gigantesca, al quale tagliò! tunatamente una mano, poi da una truppa di Li ai quali abbandonò il suo cavallo riccamente bar to, e mentre questi la preda si disputavano, scì a salvarsi. Afranio aveva intanto rovesciata l' destra abbandonata da Sertorio; ma mentre le tr pe di Afranio si perdevano a saccheggiare, Scrte giunse sollecito, c sparse tra di esse il disordi Il di seguente egli schierò l'armata sua in bat glia, intento a rinnovare la zussa; ma udendo Metello aveva raggiunto Pompeo, ritirossi, dicer che se arrivata non fosse quella vecchia, egli avr be rimandato quel fanciullo a Roma dopo ave punito come meritava. Perduto aveva in quello contro l'animale suo favorito, col quale impon

al popolo superstizioso; ma questo fortunatame fu trovato, e ricondotto al suo campo, ed egli mancò di farlo comparire, come d'improvviso, mentre ascoltava pubblicamente i capi degli Spagnoli, ai quali diede pure ad intendere, che un sogno avuto nella notte gli annunziava i più felici successi. Egli abbandonò tuttavia il campo nella notte, il che diede luogo a Pompeo di potersi riunire con Metelk, nè questi volle alcun onore superiore a Pompeo medesimo, se non quello di comunicare la parola allorchè uniti si accampavano, il che prova l'antichità grandissima di quel costume nelle armate. Convennero tra loro que' due comandanti di inseguire Sertorio, e di attaccarlo nel nuovo suo campo; e trovato avendo la di lui armata divisa in due corpi, l'uno comandato da Perpenna, l'altro da lui medesimo, Metello attaccò il primo, e Pompeo le sue sorze diresse contra Sertorio. La battaglia durò tutto il giorno, ma Pompeo fu messo in fuga dopo avere perduto 6000 uomini, tra i quali Memmio, suo luogotenente, celebre guerriero. Metello aveva dal canto suo battuto Perpenna, ed uccisi gli aveva 5000 uomini; ma Sertorio riordinato avendo quelle truppe, respinse a vicenda Metello, e lo ferì ancora colla sua lancia. Il sangue di quel capitano accese di tanto ardore i di lui soldati, che Sertorio cogli Spagnoli non pote più resistere al loro impeto. Egli ritirossi dunque in una città situata al piede delle montagne, non già per chiudersi colà c sostenere un assedio, ma bensì per ingannare gli avversarj, avendo anche ad arte congedate in gran parte le truppe alleate. Essi invece di inseguire i Lusitani, si mossero ad assediare quella piazza; ma Sertorio fece una vigorosa sortita, li respinse, ed andò a mettersi di nuovo alla testa delle sue truppe. Con queste ricomparve ben tosto, e presentò la battaglia all'armata nemica, che Metello e Pompeo evitarono; ma Sertorio attaccando di continuo i loro posti, ed intercettando loro i viveri, li ridusse a tristo partito, e li costrinse a separarsi. Narrasi di Metello, che tanto insuperbito si fosse per la vittoria ch'egli credeva di avere riportata, che imperatore si facesse nominare dai soldati, e rendere nelle città della Spagna, per le quali passava, onori divini con altari, incensi e sacrifizi, non contento di passare sotto archi trionfali, di far celebrare magnifiche feste, e di udire sino gl'insulsi poeti di Cordova gracchiare le sue lodi. Quella sunesta mania dei divini onori cominciò allora ad abbarbicarsi tra i Romani, e quindi infetti ne furono Cesare ed altri triumviri e dittatori e più di tutti gli imperadori che vennero in seguito, e che troppo vantaggioso trovarono l'unire alla loro dignità, al loro potere, il prestigio della religione. Narrasi ancora che Metello in quella occasione mettesse a prezso la testa di Sertorio, cento talenti e venti jugcri di terra promettendo a qualunque Romano lo uccidesse, e la grazia di ripatriare se fosse un esiliato;

il che, dice Sallustio, come cosa indegna di un comandante romano, molto detrasse alla di lui gloria:

ma anche a questa perfidia, o bassezza che dire si voglia, aperta avevano la strada gli inventori delle precedenti proscrizioni. Metello ritirossi quindi nella Gallia Narbonese, e Pompeo nel paese de' Vacco:, d'onde scrisse al senato, chiedendo soccorso d'uomini e di danaro, senza i quali trovato si sarebbe ridotto alla necessità di ricondurre le sue truppe in Italia. Sertorio non aveva tuttavia dimenticato il suo antico amore della patria, ed a Metello ed a Pompeo fece sapere, che deposte avrebbe le armi, purchè annullato fosse il decreto della di lui proscrizione; gli storici però non fanno menzione che data gli fosse alcupa risposta, e solo si sa, che quel decreto non fu revocato. Sparsa essendosi però la fama delle sue vittorie fino nell'Oriente, Mitridate che violata aveva la pace conchiusa con Silla, e che cominciata aveva la terza guerra contra i Romani, spedi ambasciadori a Sertorio, offrendogli 300 talenti e 40 triremi ben allestite, affinche libero lo lasciasse di conquistare le provincie d'Asia, che cedute aveva col trattato di Silla ai Romani. Dicesi, che a ciò consigliato fosse da Magio e da Fannio, suggitivi di Roma, che presso di lui si trovavano, e che abbracciato avevano in addietro il partito di Sertorio. Questi accordò una udienza agli ambasciadori in mezzo al suo senato; e postosi quindi l'affare in deliberazione, opinarono tutti che accetture si dovessero le offerte di quel re, giacchè una cosa egli chiedeva, che ad essi dato non era di impedire.

Ma Sertorio generoso rifiutare volle quelle offerte, e disse che Mitridate poteva bensì impadronirsi della Bitinia e della Cappadocia, ma che l'Asia minore toccare non doveva, rinunziata avendola alla repubblica, che egli col suo potere doveva ingrandire invece di aumentarne le perdite. La risposta sorprese Mitridate. il quale disse: « Se esiliato e rilegato sulle » coste dell' Atlantico, Sertorio mi minaccia di una » guerra, qualora io faccia alcun tentativo sull'Asia » minore; che farebb' egli presidente del senato di » Roma? » Conchiuse tuttavia un trattato con Sertorio, gli spedì il danaro e le triremi, e Sertorio a quel re mandò invece un corpo di truppe comandato da Marco Mario o Vario, altro de' senatori da Silla proscritti.

8. Servilio intanto in qualità di proconsolo disfatto aveva i pirati che infestavano i mari e le coste, e trionfato aveva col nome di Isaurico per avere preso Isaura loro capitale, detta in appresso Isauropoli, nell'Asia Minore. Egli erasi pure impadronito di Faseli, di Olimpo e di Corico, che servivano di asilo a que' pirati. Faseli situata era sui confini della Licia e della Panfilia, e di là trasse il nome una sorte di nave velocissima, detta Faselo, assai opportuna ai corsari. Olimpo era situata su la costa maritima della Cilicia, e Corico era un buon porto su la costa medesima, ora conosciuto sotto il nome di Curco. Lucullo e Cotta furono intanto eletti consoli, ed il primo corteggiando

mica di Cetego tribuno del popolo, ottenne il nando nella Cilicia, mentre il secondo fu destio a custodire la Bitinia contra le invasioni micciate da Mitridate. Questi innanzi la sua partenza Marc' Antonio padre del celebre triumviro conire fece illimitati poteri, onde provvedere alla sirezza delle coste appartenenti alla repubblica. arc'Antonio attaccò dunque i pirati, che riunite evano forze numerose presso l'isola di Creta; i venuto a battaglia, perdette la maggior parde' suoi vascelli, e vide con tanto dolore i oi soldati appesi agli alberi colle funi stesse che sposte aveva per i nemici, che in pochi giorni morl. Cotta giunse nella Bitinia, dove Mitridate vò alla testa di poderosa armata, al quale aperte evano le porte tutte le città della Paflagonia, edendo di aprirle ai Romani, giacchè quel Mario edito da Sertorio, marciava innanzi alle truppe del del Ponto accompagnato dai littori coi fasci, il titolo assumendo di proconsolo. La Bitinia ta sarebbesi pure sottratta al romano dominio, Cesare accorso non fosse da Rodi con un corpo truppe levato di propria autorità, col quale 120 molte città contenne in dovere. In età di soli anni mostrò, dice Svetonio, la prudenza ed il re de' più vecchi capitani. Cotta fu sul mare atto dalla flotta di Mitridate, ed obbligato a verarsi a Calcedonia, dove fu anche assediato; l'altro consolo Lucullo forzò a vicenda Mitridate

a ritirarsi, molte città tolse al nimico, ed a quella campagna pose termine con una compiuta vittora riportata sulla flotta del Ponto.

9. Nella Spagna i senatori ed i patrizi, che sotto Sertorio militavano, cominciarono a farsi gelosi della di lui gloria. Perpenna, segreto di lui nemico, agognava al supremo comando, e quindi con molti ufficiali della armata una congiura ord contra Sertorio medesimo; e non osando ess attaccarlo a forza aperta, si diedero a screditark presso i Lusitani. Sedotti avendo varii governatori gli abitanti delle città malmenarono sotto preteste di espressi comandi da Sertorio ricevuti, e li condussero alla rivolta; e gli ufficiali stessi, che Sertorio mandò per ristabilire la tranquillità, divenuti essi pure traditori, non fecero che accendere maggiormente la sedizione. Sertorio ne fece aspra vendetta sui giovani, che cgli riteneva come ostaggi, alcuni facendone morire, altri vendendo come schiavi; e gli storici non hanno lasciato di accusarlo per questo titolo di crudeltà, sebbene Plutarco si studii di giustificarlo colla osservazione che gli oltraggi fatti ad un uomo di un carattere dolce ed umano, alterare possono il di lui spirito ed i di lui sentimenti. Altro dei congiurati, detto Manlio, confidò la trama ad un giovane romano, per il quale nudriva un affetto colpevole; quel giovane svelò il segreto a certo Aufido; questi che altro era pure de' congiurati, udendo nominare i capi dell' armata

e i due segretari di Sertorio, andò tosto da Perpenna, e lo sollecitò a compiere il reo diseguo. Perpenna nel giorno medesimo invitò Sertorio ad un banchetto, ed affine di determinarlo ad intervenire, giacchè ai piaceri non inclinava, finse nna vittoria riportata sopra Pompeo e Metello. Sertorio infatti renlette grazie agli dei per il felice successo dello sue armi, e portossi al convito, dove i congiurati fugendosi ubbriachi, cominciarono a tenere i discorsi più licenziosi. Sertorio voltò loro le spalle, ed in quell'istante Perpenna lasciò cadere una coppa piena di vino, il che servire doveva di segnale. Certo Antonio che a lui trovavasi più vicino, lo ferì il primo, e volendo quel capitano disendersi, l'assassino gli afferrò le mani, e diede quindi campo agli altri di trucidarlo. In tal modo perì uno dei più grand' uomini di Roma, innanzi al quale offuscata si era la gloria di Metello e di Pompeo medesimo. Perpenna assunse il comando dell'armata; ma Pompeo lo attaccò tosto, lo vinse compiutamente senza fatica, e fece prigione il traditore medesimo. Questi offrì a Pompeo di mostrargli lettere dei primarj cittadini di Roma, che Sertorio invitavano a passare in Italia; ma Fompeo gettare fece tutte quelle lettere al fuoco senza neppure aprirle, e fece incttere a morte Perpenna, affinche questi non nominasse alcuno di que' cittadini, e si eccitassero per questo mezzo nuove turbolenze. I congiurati furono in parte arrestati e puniti coll'ultimo supplizio j

LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XLI. altri fuggirono in Africa, ove perirono per mano barbari. Aufido solo evitò il castigo, ma in . villaggio della Spagna si ridusse, dove povero detestato da tutti, dopo pochi anni morì. Finita tal modo la guerra in Ispagna che durata era di anni, ed occupato aveva i più grandi uomini Roma, Pompeo sottomise alcune città rubellate le altre Uxoma, ora Osma e Calaguri; inmi grandi trofei sui Pirenei, e quindi tornò coll'arm in Italia. Nelle tavole cronologiche di Blair viene fatta alcuna menzione di quest' epoca peri stessa importante, che da altri si riferisce all'am di Roma 679 o piuttosto 680. In quelle tavole fa bensì menzione del testamento di Nicomede di Bitinia, il quale morendo nell'anno 679 las il suo regno ai Romani; e nel seguente anno si menzione delle vittorie di Licinio Lucullo, che. guerra ricominciò con Mitridate che impadroni erasi della Bitinia, ed un trattato conchiuso ave con Sertorio. In questo caso converrebbe riporta il fine della guerra nella Spagna all'anno di R ma 681.

## CAPITOLO ILII

DAL PINE SMILE COMME SMILE SMICH

Guerra dei Barria - Crasso consoli. Biscordia tra Crasso e Pranta - La Gabinia, Spedizione di Possa coma - La Gabinia, Spedizione di Possa coma - La Gabinia, Pompeo insettito di esteso comando ad are e su tutto le proviscie romane. - Imprese de Lucullo nella Bittinia, nel Ponto e adi Armeia See sciagure, - Primo mioni di Catalina Compete Edile, Sua liberalità unordinaria - Cenze reviva la fazione di Mario, Condanna dei partigiani di Silla. Conglura di Catilina.

S. s. Sotto il consolato di Terenzia Varrimo il Cassio Varo, alcuni schiavi di Capua operativo no le loro catene, e le armi impegnarenza statta il comando di un gladiatore nativo della Tracca, della Spartaco, nomo forte e valoroso. Essi fagnamia la prime milizie Romane che loro si apposera, a suo perarono in battaglia un preture detta Claudia, che 3000 nomini comandava, ed impademitisi di Cana,

190 LIBRO II. PARTE IL

di Nola, di Nocera e di altre città, le saccheggiaro no ed orribili eccessi in quelle commisero, sforzardosi invano Spartaco, accorto e moderato, di trattenerli. L'armata di Spartaco si accrebbe ben presto fino al numero di 10 000 uomini, e con questi battuto avendo altro pretore detto Vatinio, si aviò verso la Gallia Cisalpina, non ad altro motivo che per zicondurre alle case loro molti Galli che fra i di lai seguaci si trovavano; ed ancora riesce strano che egli potesse dal fondo dell'Italia, attraversando le provincie più vicine a Roma, portarsi liberamente sin presso le Alpi. Cnisso o Crisso, altro de' capi degli schiavi che Galli erano d'origine, staccossi allora da Spartaco, e tornare volle nella Puglia, dove sconfitto fu dal nuovo consolo Gellio e dal proconsolo Annio. Ma Spartaco dal canto suo, che disegnato aveva di ritirarsi al di là delle Alpi, tornò addietro contra l'altro consolo Cornelio Lentulo, che lo inseguiva, e battuto avendolo, sconfisse poco dopo anche l'armata vittoriosa del consolo Gellio. Tutti i prigionieri, o almeno 300 di essi, fece egli combattere come gladiatori intorno al rogo di Cnisso, e trovandosi arbitro di una armata di 120,000 uomini, devastò la maggior parte delle provincie di Italia, e nella Lucania ritirossi, ove si diede a riunire viveri per la sussistenza di quelle truppe numerose. Il senato, vedeudo i consoli umiliati innanzi ad un gladiatore o piuttosto che Spartaco Roma stessa minacciava, sebbene di nuovo eletti fossero Aurelio Oreste e Lentulo Sura, la guerra contra Spartaco commise a Licinio Crasso, pretore, altro

dei capitani di Silla. Riunite avendo questi sei legioni, due ne mandò sotto il comando di Mummio
suo luogotenente ad osservare le mosse di Spartaco;
an avendo Mummio contra il divieto espresso di

2

suo luogotenente ad osservare le mosse di Spartaco; ma avendo Mummio contra il divieto espresso di Crasso attaccato i ribelli, fu ben tosto volto in fuga, per il che Crasso decimare sece 500 legionari suggitivi, dopo di avere aspramente rimproverato Mummio, ed introdusse per tal modo il maggiore

Munmio, ed introdusse per tal modo il maggiore rispetto nell'armata. Distrusse quindi interamente un corpo di 10,000 soldati di Spartaco, il quale avvilito per questa rotta, passare voleva in Sicilia, ed impossibile trovando la esecuzione di quel disegno, ritirossi in una penisola nelle vicinanze di Reggio.

ritirossi in una penisola nelle vicinanze di Reggio.
Lusingossi Crasso di impedirgli la fuga, scavare facendo in breve tempo un fosso di 300 stadi o 12 leghe di lunghezza, e largo e profondo 15 piedi, ma Spartaco in una notte procellosa colmare sece una parte del fosso, e si apri la strada attraverso l'armata romana. Crasso dubitò che egli si avviasse alla volta di Roma, ma fortunatamente un grosso corpo di ribelli staccossi da Spartaco, e Crasso ata

alla volta di Roma, ma fortunatamente un grosso corpo di ribelli staccossi da Spartaco, e Crasso at taccolli all'istante e gli sconfisse, togliendo loro 12,300 nomini, sebbene con grandissimo valore combattessero e due soli in così gran numero di morti si trovassero feriti nelle spalle. Spartaco, vinto ancora in nuovo combattimento, ritirossi allora nelle

montagne di Petilia; ma i di lui soldati incorag-

giati da alcun felice successo delle armi loro, ottenuti contra due officiali di *Crasso*, tornare vollero nell'aperta campagna, e *Crasso* andò tosto ad incontrarli, dubitando per avvisi ricevuti da Roma che

nell'aperta campagna, e Crasso andò tosto ad incontrarli, dubitando per avvisi ricevuti da Roma che ad esso sostituire si volesse Pompeo. Spartaco ordinò dunque le sue truppe in battaglia, come fatto avrebbe il più avveduto comandante, ed essendogli stato condotto il suo cavallo, lo uccise colla spada, dicendo che molti cavalli migliori acquistato avrebbe, se riportava la vittoria, e che non ne aveva di bisogno se quella perdeva. Gli schiavi fece-

avrebbe, se riportava la vittoria, e che non ne aveva di bisogno se quella perdeva. Gli schiavi fecco ro prodigi di valore, e tennero lungo tempo sospesa la vittoria; ma finalmente si diedero alla fuga, e Spartaco da tutti abbandonato, continuò a difendersi con coraggio straordinario. Ferito gravemente, non potendo più reggersi in piedi, combattere volle in

ginocchio, tenendo lo scudo da una mano, dall'altra la spada, due centurioni uccise, e non cadde se non trafitto da mille colpi in mezzo ad un mucchio di Romani, che immolati aveva al suo furore. Perirono in quel giorno 40,000 de'suoi soldati, ed i Romani non perdettero che 1000 uomini. I fuggitivi si riunirono ancora al numero di 5000 nella Lucania, ma Pompeo gli sterminò, ed al senato

scrisse, che Crasso aveva vinto il gladiatore, ma che egli aveva schiantato la ribellione fino dalla radice. Questo tratto di ambizione irritò Crasso, che però seppe dissimulare il suo risentimento, perchè al consolato aspirava, c Pompeo conosceva arbitro

dei suffragi del popolo. Furono di fatto eletti consoli l'uno e l'altro, ma non rimasero lungo tempo d'actordo; Pompeo ricusava di licenziare le truppe condotte dalla Spagna, finchè trionfato non avesse, e Crasso conservare voleva le truppe da esso comandate contra Spartaco, finchè Pompeo rimaneva alla testa del suo corpo. O Pompeo, o l'uno e l'altro, avevano probabilmente l'intenzione di camminare sulle pedate di Silla.

2. Pompeo mostrossi altamente irritato per i discorsi di Crasso, e la contesa loro giunse al punto che il senato ed il popolo dovettero supplicare i due consoli a congedare le loro armate, ed a sacrificare al pubblico bene i loro privati risentimenti; ma tutto fu inutile, perchè alcuno di essi congedare non voleva le sue truppe il primo. Molti del popolo nella piazza dei comizj prostraronsi ai piedi dei due rivali; ma non producendo questa umiliazione alcun effetto, un cavaliere romano detto Ovazio Aurelio ascese alla tribuna ed al popolo annuziò, che Giove apparso gli era nella notte, ed indotto lo aveva ad avvertire i Romani di non permettere che più a lungo durasse la discordia tra i due consoli. Rinnovate avendo quindi il popolo le sue istanze, Crasso stese la mano a Pompeo; i due consoli si abbracciarono e si riconciliarono in apparenza, e le truppe loro congedarono. Ma l'uno e l'altro non si studiò in appresso che di guadagnare ad ogni modo il favore del popolo; Pompeo

Stor. d'Ital. Vol. V.

cio soprannominato Re. Il primo morì avanti di assumere le funzioni della sua carica, e morì pure quello che nel consolato gli fu sostituito, c di

ni la storia non ha conservato il nome; giudicò juindi il popolo supertizioso essere volontà degli dei; he la repubblica governata fosse da un solo. Fu llora, che altro Cecilio Metello venne spedito con ına flotta per soggiogare l'isola di Crcta, i di cui ibitanti abbracciato avevano il partito di Mitridate, ed un riparo fornivano ai pirati della Cilicia. Metello condusse molto onorevolmente a fine questa impresa. Cade in questo periodo la questura sostenuta da Cicerone nella Sicilia, in tempo dei consoli Ottavio : Curione, e dei seguenti; ed egli stesso nelle me orazioni ci ha lasciato un quadro pomposo della amministrazione da esso tenuta in quell'isola. Sicrome due erano colà i questori, l'uno a Siracusa, l'altro a Lilibeo, Cicerone ebbe in sorte la seconda di quelle residenze. Benchè fosse già nell'anno 31 dell' età sua, immaginossi al suo ritorno che Roma non parlasse che della sua condotta, del suo governo; e burlato trovossi stranamente, allorchè scoprì che non si sapeva neppure in Roma dov' egli fosse stato. Risolvette quindi per vaghezza di gloria di rimanere in Roma, ove Cesare ebbe per competitore nell' eloquenza, e fors' anche ne' suoi disegni ambiziosi.

3. Eletti in appresso consoli Calpurnio Pisone ed Acilio Glabrione, un tribuno del popolo, detto Gabinio, sollecitato a ciò da Pompeo, propose una nuova guerra contra i pirati, che protetti da Mitridate, al quale renduti avevano importanti servigi,

scorrevano il Mediterraneo con più di 1000 triremi e quel mare apertamente signoreggiavano. Spogliat avevano essi tutti i templi delle coste dell'Asia. del la Grecia e dell'Italia, ridotti in ischiavitù gli abi tanti delle coste in gran numero, e bloccati i port della romana repubblica; saccheggiata avevano l città di Gaeta, distrutta o sommersa una flotta con solare ad Ostia, e scesi a Miseno, avevano rapit la figlia di Marc'Antonio con molte persone distinte e perfino due pretori. Allorchè un prigioniero s annunziava come Romano, mostravansi atterriti d quel nome, gli chiedevano perdono in ginocchio lo rivestivano della toga affine, dicevano essi, che conosciuto fosse, e dopo essersi lungamente beffati della di lui persona, una scala collocavano sulla sponda del vascello, e dicevano a quel prigioniero, che libero gli era di uscire e di andare ovunque egli volesse in mezzo al mare. Orgogliosi divenuti erano, perchè da Servilio Isaurico, benchè battuti fossero, non erano stati distrutti, e battuto avevano a vicenda M. Antonio, come già si disse, presso l'isola di Creta. Quell' Antonio, a cui fu dato per derisione il nome di Cretico, morto dicesi verso l'anno 681 di Roma. Le scorrerie de pirati e le loro prede avevano prodotto in diverse regioniuna orribile cerestia, e quindi la proposizione di Gabinio su ricevuta con applauso, benchè solo tendesse a rivestire di nuovi onori Pompeo. Fu egli di fatto colla legge proposta da Gabinio, dichiarato comanite sigo alle colonne d'Ercole, e sino alla distanza 400 stadi dalle coste sulla terraferma, ed inveo per tre anni del potere di arruolare quanti i volesse soldati e marinaj, di levare dal pubblico pro tutte le somme che egli bramasse senza alcun oligo di renderne conto, e di scegliere a piacere quindici senatori per luogotenenti. Il senato 1 comprese a che tendessero queste disposizioni, Calpurnio Pisone disse a Pompeo che le tracce uendo di Romolo, avrebbe potuto trovare in al modo il fine della sua carriera; del che il polo mostrossi sdegnato per tal modo che su isi per fare in pezzi il consolo. Vedendo adunque senato che le tribù disposte erano ad approe quella legge, due tribuni guadagnò, secondo isato metodo, Trebellio e Roscio, che alla legge opponessero. Trebellio però fu minacciato dal polo nella adunanza dei comizi e costretto a aersi in silenzio; e Catulo principe del senato 1 discorso pronunziò pieno solo delle lodi di ompeo che egli conchiuse, alle tribù consigliando di on esporre a nuovi e maggiori pericoli il più rand' uomo della repubblica, al quale alcuno non otrebbono sostituire. Rispose il popolo che scelto vrebhe Catulo stesso per sottentrare a Pompeo. atulo ritirossi adunque, più non potendo resistere lla volontà ed alla affezione al tempo stesso del opolo radunato; e Roscio, parlare non potendo, ue dita alzò, indicando che egli diviso chiedeva

quel comando tra Pompeo ed un collega. Il popolo tanto fu sdegnato di quella proposizione per gesto, e tante grida alzò che, al dire di Plutarco, un corvo che volava al di sopra, ne su sorpreso come da un colpo di tuono, e cadde in mezzo alla piazza. Alcuni senatori ottennero di essere ascoltati, ma le loro orazioni non produssero alcun effetto, e Cicerone che la più bella occasione aveva di sfoggiare la sua eloquenza, si tacque, perchè nemico temeva egualmente Pompeo, come il popolo o il senato. La legge fu approvata il di seguente senza opposizione, e Pompeo proconsolo dei mari, ottenne 500 vascelli, 120,000 fanti, 5000 cavalli, 20 0 25 luogotenenti scelti tra i senatori, due questori e 6000 talenti attici. Il popolo si preparava da se stesso in tal modo le sue catene, giacchè Pompeo potera in quell'istante ad esempio di Silla farsi padrone assoluto della repubblica. Egli però si condusse con valore, prudenza e probità, perchè investito del potere per tre anni, in soli quattro mesi sgombrò il mare dai pirati, prese o affondò 846 delle loro navi, fece passare a fil di spada 10,000 di que masnadieri, e si impadronì di 120 città o castella clas essi avevano occupati. Innumerabili furono i prigionieri che egli mise in libertà, e 20,000 di colore che egli condusse cattivi, spedi a ripopolare le città deserte della Cilicia, cioè Mallo, Adana, Epifamia e Soli, che ad onore di lui fu allora detta Pompejopoli.

4. Giunta in Roma la notizia delle vittorie di mpeo, Manilio ad istanza degli amici e fautori I proconsolo, nuova legge propose, in virtù della tale richiamare dovevasi Lucullo che in Asia guerggiava contra Mitridate e Tigrane, ed il comando premo tanto nell' Asia, quanto nella Cilicia e nella tinia, provincie ai consoli particolarmente assegnate, veva essere confidato a Pompeo. Continuato o progato essendo al tempo stesso nel proconsolato de' ari, egli trovavasi in cotal modo monarca assoluto tutti i romani dominj, giacchè la di lui autorità lla legge Manilia su tutte le provincie estendevasi, l anche su la Frigia, su la Licaonia, su la Galaa, su la Cappadocia, su la Cilicia, sull'Armenia cc. issero allora alcuni patrizi ed alcuni zelanti republicani, che finalmente si aveva un sovrano; che ı repubblica cangiata erasi in una monarchia; che i ervigi di Lucullo, di Glabrione, di Marcio, sacriicare dovevansi alla gloria sola di Pompeo, e che Silla medesimo non aveva mai fatto altrettanto. Pure allorchè la legge su proposta, non si opposero che Catulo ed Ortensio. Il primo volle insistere sulla ingiustizia, che fatta si sarebbe a Lucullo, e tutti i danni rappresentò, che nati sarebbono dalla concentrazione di un illimitato potere in una ola persona. Conchiuse coll'insinuare ai senatori li fuggire, e riparare su di alcuna montagna o su li uno scoglio, che un asilo offerisse contra la più rudele schiavitu. Ma in favore della legge parla-

# OO LIBRO II. PARTE II.

rono Cicerone e Cesare, ed il primo specialmente,

che al consolato aspirando, lusingavasi di ottenerlo col favore di Pompeo. Ancora abbiamo la celebre di lui orazione in favore della legge Manilia. Cesare dall' altro lato che già in cuore nudriva viste ambiziose, approfittare volle di quella occasione per distruggere nel popolo lo spirito repubblicano, e scemare se non altro nel petto de' cittadini l' amore innato della libertà. La legge fu approvata, e Pompeo che sulle coste dell' Asia trovavasi, mostrò una specie di repugnanza, che una nuova guerra confidata gli fosse, che non gli si concedesse alcun riposo, che sacrificare dovesse egli le dolcezze di una vita privata alle brame de' suoi compatriotti. Plutarco però dice, che perfino i di lui amici più fidi mostrarono sdegno di quella ipocrisia, che tanto più cra evidente, quanto maggiore era la cura, che egli stesso erasi data per ottenere quel comando. Lucullo tornò in Roma, ove accolto fu con grandissimo onore dai patrizj, ed ottenne un magnifico trionfo. Pompeo continuò allora la guerra con Mitridate e Tigrane; le frontiere della repubblica estese di molto nell' Asia, e con fatti gloriosi e numerose vittorie, continuò la guerra del Ponto.

5. Sebbene quegli avvenimenti non appartengano rigorosamente alla storia d'Italia, giova accennare che Mitridate aveva sempre nudrito astio contra i Romani; che d'accordo con Tigrane re d'Armenia invasa aveva la Cappadocia, e che dichiarato erasi

ertamente alla occasione del testamento già altrove nzionato di Nicomede in favore de' Romani. Ala era stato spedito contra di esso Lucullo, ben endosi che Mitridate allestita aveva un' armata i poderosa e meglio disciplinata. Lucullo, valoroso n meno che istrutto nelle belle lettere e nella fisofia, nobile e generoso per temperamento, aveva prima compressa la militare licenza, e ristabilita disciplina; le città dell' Asia aveva pure sollevate lle oppressioni dei pubblicani di Roma; accorso indi al sostegno di Cotta che nella Bitinia era à stato superato da Mitridate, riuscito era ad itare sempre la battaglia, e costretto aveva il re el Ponto a sloggiare ed a gettarsi sopra Cizico. urato era a lungo quell' assedio, sostenuto con randissimo vigore; ma finalmente la mancanza tode de' viveri aveva obbligato Mitridate alla fuga, tutta la Bitinia era stata da Lucullo riacquistata, cetto Nicomedia, ove quel re barbaro erasi rinuuso. Lucullo aveva quindi in due combattimenti ssatto la ssotta che Mitridate disponevasi a spere in Italia, e quel re da Nicomedia ritirato erasi i di lui stati, occupando nel passaggio Eraclea. cullo lo aveva inseguito anche nel Ponto, blocto aveva Amiso ed Eupatorio, e solo era stato ttenuto dall' ammutinamento delle sue truppe, e lagnavansi di non ottenere alcun bottino, il e dato aveva il tempo a Mitridate di riunire una ova armata. Questi aveva quindi riportato alcuu

di essere ucciso da un traditore detto Oltaco, principe dei Dardarii, che ricevuto egli aveva nel di lui

campo; ma in due successive battaglie vinto avcvano i Romani; le truppe stesse del re del Ponto eransi sollevate, ed egli non aveva potuto trovare scampo se non fuggendo nell'Armenia. Lucullo erasi quindi impadronito di tutte le piazze del Ponto; raccolto aveva ricchissime spoglie ed i tesori del re, e fatto un numero grandissimo di prigionieri, tra i quali varj principi della reale famiglia, mentre perite erano in quella guerra due sorelle e due mogli del re. Cadute erano in seguito Eupatorio eca Amiso, e questa da Lucullo era stata trattata coma bontà; spedito egli aveva in appresso Appio Claudi 🗢 a Tigrane, la consegna domandando di Mitridate presa aveva intanto Sinope, mentre Cotta occupara Eraclea, e vedendo Tigrane disposto a soccorrere il re del Ponto, passato aveva l'Eufrate ed il Tigri, disfatto una delle di lui armate, assediata Tigran Ocerta, e quindi battuta completamente la grancle armata degli Armeni, e messo in fuga Tigrane medesimo. Tigranocerta era stata presa e distrutta, e somme immense erano state colà trovate; Lucullo usato aveva moderazione coi barbari, e quindi Tigrane e Mitridate volti eransi al re dei Parti, che Lucullo avrebbe attaccati se ancora non fosse stato trattenuto dalla disobbedienza dei soldati. Vedendo

però che una nuova ermata formata avevano i re

gitivi, passato era al di là del monte Tauro, e nacciando di assedio Artaxata, tratto aveva il nico ad una grande battaglia, ond' era uscito vincie, ma ancora dalla insoburdinazione delle truppe i stato trattenuto dal compiere la conquista dell'Arnia, e solo aveva presa dopo un assedio Nisiba. scullo era accusato di alterigia. I soldati lagnavansi lle stagioni, ed il popolo di Roma congedato ne eva una parte, e nominato nuovi comandanti; litridate e Tigrane eransi dunque rimessi dalle loro rdite; Triario era stato disfatto e cacciato dal nto senza che Lucullo potesse soccorrerlo, e queerasi veduto abbandonato dalle suc truppe meime. Questi fatti preceduta avevano la guerra 'tica, e furono la prima origine delle sventure Crasso.

6. Nacque allora in Roma la congiura di Cati-2, uomo di stirpe patrizia, ma infame per una ie di stupri, di incesti, di assassinj e di altri 'ibili delitti; che si diceva avere sposato una fia da esso con illegittimo commercio ottenuta, ed ere violato la vestale Fabia Terenzia, sorella della pglie di Cicerone. Si è già veduto Catilina mini-'o della crudeltà di Silla, e per questo mezzo si a egli aperto l'adito alle primarie dignità di queore, di luogotenense generale delle armate e di etore nell' Africa. Non mancava egli di valore; a disonorato si era colla rapacità e coi delitti, perseguitato di continuo dai creditori, altro ri-

paro non trovò se non quello di rovesciare la costituzione dello stato. Consoli erano stati eletti in quel tempo Autronio Peto e Corn. Silla, nipote del dittatore. Ma trovata essendosi infetta di sozzi maneggi la loro elezione, crano stati loro sostituiti Aurelio Cotta e Manlio Torquato. Catilina collegossi coi consoli deposti, e con essi e con alcuni loro partigiani la trama ordì di assassinare i nuovi eletti, di far perire la maggior parte de'senatori e di impadronirsi della sovrana autorità. Quell' empio disegno eseguire si doveva alle calende di Gennajo, giorno in cui i consoli entravano in carica; ma la occasione non essendosi mostrata favorevole, fu rimesso l'attentato al giorno 5 di Febbrajo. Catilina che dare doveva il segnale, fu troppo sollecito e pronti non essendo i congiurati, non ebbe luogo il delitto; non per questo rinunziò egli al detestabile suo disegno. Un altro giovane romano, cioè Cesare, aveva al tempo stesso immaginato la sovversione della repubblica; ma egli che più scaltro era, e che dopo le cariche sostenute di tribuno legionario e di questore, passato era a quella di edile, approfittò di quella occasione per guadagnare l'affetto del popolo. Non contento di strarsi affabile, cominciò a prodigare il danaro negli spettacoli, e si narra che contratti avesse debiti fino alla somma di 1300 talenti, ragguagliati da alcuni a 251,875 luigi. Cicerone solo travide iu

quella condotta il tiranno, e solo dubitò che a ro-

esciare la repubblica tendesse, perchè una eccessiva ura prendevasi dell'acconciatura de' suoi capellizerare si diede a ristaurare la via Appia, e quella rand'opera condusse a fine quasi interamente a pese sue. Negli spettacoli da esso dati al popolo videro fino a 320 coppie di gladiatori, ed un ortico di legno con sedili all'intorno costruire fece ella gran piazza, affinchè gli spettatori potessero pio modamente vedere i giuochi Megalesii, in Roma elebrati mentre egli era edile. Con questo più ecetto si rendette al popolo che non lo stesso compeo.

7. Morta essendo Giulia di lui zia e vedova di fario, Cesare ne recitò l'orazione funcbre, e sebcne il nome di Mario odioso fosse al senato ed l popolo, egli non dubitò di inserirne nel suo iscorso le lodi. I patrizj gli rimproverarono l'arire, col quale risuscitare pretendeva la fazione di n nemico della patria, ma il popolo approvò e odò il di lui coraggio, dal che avendo egli preso nimo, di notte ardì collocare nel Campidoglio e statue ed i trofei di Mario, che Silla aveva fatto parire. Venuto il giorno, quelle statue, capi d'oera dell'arte, attirarono gran numero di spettatori, molti piansero di gioja; ma i patrizj fremevano, : Catulo accusò Cesare pubblicamente di agognare quel potere medesimo, che Mario aveva usurpato. l'accusato rispose con tanto artifizio di cloquenza, :he non solo fu assoluto, ma gli applausi ottenne

LIBRO II. PARTE II. ancora del popolo. Fece egli allora cadere i fasci consolari in mano di altro Giulio Cesare di lui parente, al quale fu dato per collega Marcio Figulo, uomo dotato di un carattere dolce e pacifico. Cosare fece quindi condannare molti dei partigiani di Silla, altri all' esilio, altri alla morte come assassini, tra i quali trovossi Bellieno zio di Catilina; ma Catilina stesso non fu compreso tra que' colpevoli, perchè amico era di Cesare; e quindi nacque in alcuni storici il sospetto, che d'accordo egli fosse con Cesare medesimo nel suo disegno di rovesciare il governo repubblicano. Catilina si diede allora a rafforzare il suo partito, ed un numero arruolò di senatori e di cavalieri. Undici si nominano tra i primi, quattro fra i secondi, e dubitossi che lo stesso Licinio Crasso complice fosse della trama, e che Cesare nascostamente ne favoreggiasse la esecuzione. Tuttavia que' due uomini ambiziosi non dichiararonsi che nella sera precedente al gior-

nano tra i primi, quattro fra i secondi, e dubitossi che lo stesso Licinio Crasso complice fosse della trama, e che Cesare nascostamente ne favoreggiasse la esecuzione. Tuttavia que' due uomini ambiziosi non dichiararonsi che nella sera precedente al giorno, in cui l'impresa compiere si doveva. Catilina intanto tutti accolse tra i cospiratori gli scellerati della città, e tutti coloro che nei disordini e negli stravizi consumate avevano le loro sostanze. Si narra perfino che Catilina con pomposa orazione i suoi compagni animasse ad abbattere l'orgoglio dei loro avversari, che tutti erano gli uomini più potenti e facoltosi; giacchè in quel discorso esagerava egli le spese che da quelli si facevano in sontuosi edifizi, in quadri ed in statue, e che facesse loro

# nare umano sangue mescolato col vino. Ma ultima circostanza, se pure puo ammettersi, i non è da tutti gli antichi storici accennata con certezza, riferire deesi alla seconda congiura ilina, giacchè la prima fu presto sventata, e be alcuna conseguenza, anzi dopo quell'epoca ilina stesso assoluto dalla accusa di concused osò aspirare al consolato.

### CAPITOLO XLIII.

DELLA STORIA DI ROMA DALLA CONGIURA DI CATILINA SINO AL PRIMO TRIUMVIRATO.

Consolato di Cicerone. Di lui condotta. - Trionfo di Lucullo. Lusso di quest' uomo. - Scoperta della cospirazione di Catilina; di lui partenza da Roma. -Decreto del senato contra Catilina. Gli ambasciatori Allobrogi, tentati dai congiurati, scoprono la trama. Onori renduti in quell'incontro a Cicerone. - Discussioni sulla pena da infliggersi ai capi de congiurati. Tumulto eccitato nei comizj da Cesare e dai tribuni del popolo. Cosare viene privato della carica di pretore e quindi restituito nella medesima. . Gioventù di Catone. - Morte di alcuni congiurati. Disfatta e morte di Catilina. - Cesare accusato el assoluto. Viene eletto Pontesice Massimo. Ripudia Pompea sua moglie. Occasione di questo ripudio. Imprese di Pompeo nell'Oriente. - Ritorno di Pompeo in Roma. Di lui mire e di lui tentativi. - Cesare nella Spagna. Di lui imprese in quella provincia e di lui ritorno in Roma. - Note cronologiche.

§. 1. Fulvia donna di illustre condizione, erasi disonorata con criminoso commercia con Q. Curio, altro dei senatori partecipi della congiura. Dispres-

ito vedendosi questi da Fulvia da che depauperato asi per soddisfare i di lei capricci, credette di riacuistarne il favore, dicendole che ben tosto sarebbe cco abbastanza onde potere ad essa piacere, ma he il mezzo per cui a questo giugnerebbe, coperto ra da un segreto che mai non le avrebbe svelato. 'ulvia estremamente curiosa e più scaltra del suo mante, a forza di lusinghe giunse alla cognizione el segreto, e ne fece tosto parte a Cicerone, il ome solo tacendo di quello che informata ne la veva. Quella scoperta portò Cicerone al consolato, ne escluse Catilina, che trovavasi suo competitoe. A Cicerone fu dato per collega C. Antonio, iomo più atto a lasciarsi condurre che non a goernare uno stato, del che Cicerone fu oltremodo contento. Un tribuno del popolo allora, detto Servilio Rullo, rimise in campo le pericolose quistioni intorno alla legge agraria; ma Cicerone colla sua eloquenza persuase il popolo a sacrificare i più cari suoi interessi alla pubblica tranquillità, ed affine di staccare il collega dal partito de' tribuni, il governo gli cedette della Macedonia, assai più lucroso, che toccato gli era in sorte, ritenendo per se quello della Gallia assai meno proficuo, che ricaduto era ad Antonio. Altro de' tribuni, detto Roscio Ottone, una legge proposta aveva, la quale ai cavalieri annegnava luoghi distinti ne' pubblici giuochi, il che una specie di sedizione suscitò allora tra i plebei; ma Cicerone ebbe di nuovo ricorso alla eloquenza, la Stor. & Ital. Vol. V.

cettare di buon grado la legge. Egli si oppose ai figli de'proscritti, che chiedevano di essere ammessi alle cariche in onta delle leggi di Silla, che allora formavano la base del governo; riformò l'abuso delle ambasciate libere ossia di que' senatori, i quali alcun affare avendo nelle provincie, un carattere pubblico affettavano, ed il titolo assumevano di ambasciatori, per la qual cosa libere dicevansi quelle legazioni; e nel suo consolato diede mano al con trastato trionfo di Lucullo vincitore di Mitridate che partito era dall'Oriente, irritato per cagie di alcuna contesa contra Pompeo. Magnifico fu qui trionfo per le ricchezze che in esso si portarono, e più ancora per le statue, delle quali si ornarono i pubblici edifizi, tra le quali comparvero un Eresti vicino a morte ed un Apollo di 50 cubiti o piedi d'altezza. Narrasi che allora Lucullo portas in Roma l'albero del ciliegio, ancora incognito i Italia. Piene sono le storie di descrizioni del luse e del fasto smoderato, al quale Lucullo abbandonossi dopo il suo trionfo, dei maravigliosi di li giardini e di altre delizie, delle quali verrà fatta altre volte menzione in quest' opera. La di lui vita voluttuosa gli impedì di essere il rivale che il senato destinava a Pompeo; ma opinano alcuni ch' egli artifiziosamente evitare volesse la tragica catastrofe della vecchiezza di Mario. In mezzo però alle sue cene sfarzose ed alla sua abituale gliiottoneria, una somprodigiosa impiegò nell'acquisto di una numea e scelta biblioteca, che aperta era a tutti gli diosi, e doloroso riesce il vedere, che i Greci giornanti in Roma più ancora ne approfittavano e i Latini.

2. Catilina allora, vedendo Cicerone ricolmo di ria, volle di nuovo ambire il consolato, ed una erta ribellione preparò nel caso che nell' intento non riuscisse. Molto danaro prese a prestito, ilto ne raccolsero i di lui partigiani; e le somme unate furono consegnate a Manlio o Mallio, solto che con molto onore servito aveva sotto Silla, che trovandosi allora a Fiesole, colonia dei solti di Silla medesimo, tutti questi guadagnò a rore de' congiurati, e molte truppe arruolò nel-Etruria. Lucullo ne informò il senato, e Cicerone l mezzo di Fulvia giunse fino a corrispondere n alcuni cospiratori, e ne scoprì le intenzioni, numero e i disegni. Seppe per tal modo che si veva mettere fuoco in più luoghi della città in ora medesima, e in quel disordine trucidare i incipali membri del senato ed occupare il Camloglio, dove fortificati si sarebbono i ribelli, che Manlio giugnesse colle sue truppe dalla Etru-L. Cicerone doveva essere ucciso nella propria cana due cavalieri; ma egli convocò all'istante il nato, ed in presenza di Catilina medesimo la ngiura espose loro, ed il pericolo che essi corvano. Il senato passò allora al solito decreto, 212

col quale i consoli incaricava di invigilare alla salvezza della repubblica. Cicerone spedì alcuni senatori affine di contenere nel dovere loro le principali città d'Italia; guardie collocò in tutti i quartieri di Roma, affine di prevenire i disegni incendiari, ed il senato col di lui consiglio non solo il perdono ma grandi ricompense promise a chiunque fra i cospiratori alcuna cosa scoprisse di importante. Ma alcuno non comparve a denunziare i complici, e Cicerone, sebbene colla sua autorità potesse far pente Catilina ed i di lui compagni, preseri di insinuare a quel capo della congiura di abbandonare Roma, e di ritirarsi al campo di Manlio. Egli riuni dunque il senato, e tra i padri coscritti comparve Catilina medesimo, ma sedere volendo, ciascuno abbandonò il suo posto onde non rimanergli vicino. Cicerone lesse allora alcune lettere, che nella notte gli erano state consegnate da Licinio Crasso, nelle quali si annunziava, che ben presto Catilina avrebbe fatto in Roma grandissima strage; e volgendosi a Catilina, pronunziò quella famosa orazione, che ancora si conosce sotto il nome di prima Catilinaria. Catilina intrepido udì quel discorso, ed i senatori prego a non lasciarsi sedurre dalle calunnie del suo più crudele nemico, di un uomo nuovo, che una casa non possedeva in Roma, e che una congiura sup-

posta aveva onde il nome ottenere di difensore della patria. Soggiunse perfino, che Cicerone ne suoi discorsi familiari ridevasi della credulità de senatori;

dello spavento che loro aveva cagionato. Tutta assemblea proruppe allora in invettive contra Calina, che fu trattato da parricida, da incendiario, a scellerato nemico della patria; ed egli divenuto llora furibondo contra Cicerone, uscì gridando ad lta voce, che spinto all'estremo, solo non pcirebbe, ma avrebbe il contento di vedere con sso perire coloro, che giurata avevano la di lui erdita. Riuniti quindi i capi della congiura, gli nformò del pericolo in cui si trovava; raccomandò pro di compiere alla prima occasione l'infame loro isegno, e con 300 de' suoi partigiani uscì di Roma er mettersi alla testa delle truppe di Manlio, romettendo di tornare con una armata, che iuiosto avrebbe ai più coraggiosi di lui nimici. Rollin en a ragione osterva che solo la debolezza del verno permise a Catilina di rimanere in Roma, po che già erano smascherati i di lui perfidi segni: narrasi ancora che l'uccisione tentasse di icerone stesso nel campo di Marte, ma anche sella trama andò a voto, essendone stato Cicerone vertito in tempo.

3. Cicerone ben contento, che partito fosse atilina, temette che i tribuni del popolo non suilassero contra di lui un partito per essersi sparso h'egli esiliato aveva di propria autorità un cittadino omano; e quindi pronunziò il giorno seguente la 14 seconda Catilinaria, nella quale il popolo inrmò del vero stato degli affari, e dichiacò solonnemente, che la repubblica guarentirebbe dai pericoli, ond'era minacciata. Catilina intanto postosi alla testa dell'armata di Manlio, non solo il comando assunse, ma anche le vesti consolari, e precedere si fece dai littori coi fasci. Il senato dichiarò allora Catilina e Manlio nemici della patria; al consolo Antonio ordinò di uscire in campo con una armata,

ed a Cicerone commise di rimanere in Roma, affinche osservare potesse la condotta dei congiurati. Il senato, al dire di Sallustio, i consoli colla formola consueta incaricò di provvedere alla salvezza della repubblica; e Marcio Re, che comandato aveva le truppe nella Cilicia, e Metello Cretico, che in attenzione l'uno e l'altro del trionfo, alle porte di

Roma restavano ed il potere ritenevano dei proconsoli, ricevettero l'ordine l'uno di marciare verso Fiesole, l'altro nella Puglia; i due pretori ancora Pompeo Rufo e Metello Celere, spediti furono il primo verso Capua, il secondo nel Piceno. Si pubblicò pure un decreto, col quale la impunità fu promessa a tutti coloro, che dentro un termine abbandonerebbono Catilina, e tornerebbono in Roma, e colpevoli di alto tradimento dichiaravansi coloro che partiti ne fossero per raggiugnere il ribelle. Molti tuttavia

de' sediziosi partirono per riunirsi al loro capo, e tra questi il figlio di Aulo Fulvio, illustre senatore, il quale però preso e ricondotto, su dal padre dannato a morte. Lentulo ed altri capi della congiura, cercarono allora di guadagnare gli ambasciatori degli

## CAPITOLO XLIII:

ogi che in Roma si trovavano, sperando di re soccorsi dalla Gallia Transalpina; ma quebasciadori il tutto scoprirono a Fabio Sanga, tore della loro nazione, e Cicerone da questi to, gli indusse a continuare le trattative coi rati, onde ottenere per questo mezzo le prove mifeste della congiura. Gli ambasciadori chiequindi ai cospiratori un trattato sottoscritto ti i capi, coi quali convennero, che partiti ono entro pochi giorni, e passando per l'Echiesta ne avrebbero la conferma da Catilina. no della loro partenza, Cicerone, da essi meavvertito, li fece sorprendere segretamente e pretori assistiti da alcuni armati, e furono ricondotti col seguito loro in Roma. Vulture fu con essi condotto, che incaricato si presentarli presso il ponte Milvio a Catilina. re fece allora arrestare nelle case loro Lentulo, io, Cetego, Statilio ed altri capi della conma per rignardo al carattere loro di cittadini tratti non furono in prigione, ma commessi stodia dei più illustri senatori. Nella casa di si trovarono una quantità di materic comli ed armi di ogni sorta. Vulturejo innanzi ato riunito nel tempio della Concordia, fu da Cicerone colla promessa della impunità sare tutto quello che egli sapeva. I senatori sarono che alla saviezza, alla vigilanza, io di Cicerone dovevasi la preservazione di

Roma dalle siamme, e la sussistenza della repubblica; Catulo e Catone lo onorarono persino del nome di padre della patria; e Gellio propose che al consolo si desse una corona civica, non mai per lo addietro accordata se non nelle armate.

4. Si passò quindi al giudizio dei colpevoli, e Tarquizio che tra questi trovavasi, comparve innanzi al senato, ed accusò di complicità Licinio Crasso, il più ricco cittadino di Roma. La accusa non trovò alcuno che la sostenesse, forse perchò irritare non si voleva un uomo tanto potente: Tarquizio su dunque imprigionato, finchè svelato avesse il nome di colui che subornato lo aveva. Furono pure imprigionati i capi sunnominati della congiura; e Cetego scrisse lettere ai suoi amici, incoraggiandoli a fare gli ultimi sforzi per liberarlo unitamente ai di lui complici. Ma Cicerone dopo di avere lo spirito del popolo destramente disposto contra i congiurati col pronunziare la sua terza Catilinaria; dopo di avere oscillato alcun tempo, ed avere sofferto violenti agitazioni, dalle quali lo tolse solo la di lui moglie Terenzia con un supposto prodigio; guardie collocò sulle mura, alle porte ed in tutte le strade anche più nascoste, ed il senato esortò a decidere della sorte de' prigionieri, ed in quell' epoca pronunziò la quarta Catilinaria. Sillano, eletto consolo per l'anno seguente, parlò il primo, e meritevoli li dichiard dell'estremo supplizio, nel quale sentimento tutti convennero, ad eccezione di T. Nerone e di

lio Cesare: e quest'ultimo pronunziò eloquenma orazione in lode della clemenza, la quale tanta impressione sulla assemblea, che Sillano maggior parte de'senatori ritrattarono il loro no avviso. Catone solo volle persistere, e con ri tanto vivi dipinse i disegni orribili de' conati, che i senatori persuasi la clemenza essere mpatibile colla sicurezza dello stato, tornarono opinare per la sentenza di morte; ma Cesare to strepito fece per sostenere la sua prima opine, che le guardie della porta accorsero, ed iso lo avrebbono, se Cicerone e Curione non wessero trattenute. Lo zelo eccessivo di Casara questa discussione fece cadere sopra di enno i gravi sospetti, ed uno dei senatori insorse a vare colle carte medesime di Catilina, che tra e Cesare passava alcuna corrispondenza. Cicae non diede retta alla accusa, temendo che la utazione di Cesare non contribuisse alla salvezza tutti i congiurati. Allorchè Cesare unci dalla unblea, i cavalieri che la sala custodivano, volsero so di lui la punta delle loro spade, tenendo gli hi fissi sul consolo onde esplorare la di lui ontà; ma Cicerone fece loro cenno di lasciarlo sare liberamente, affine di non irritare il populo i evitare un atto irregolare. l'Intarco narra a sto proposito un curioso aneddoto. Servilia soa di Catone, pazzamente invaghita di Cesare, lettera tenerissima gli spedi, mentre appunto egli disputava con Catone sulla sorte dei prigionieriLo schiavo portatore della lettera, che consegnare
la doveva nelle mani stesse di Cesare, non trovandolo nella di lui casa, recossi alla porta del senato,
e la lettera a Cesare consegnò. Catone vedendo che
questi affettava di nascondere il foglio, gridò che
quello spedito era certamente da alcuno de' congiurati: sorrise Cesare, ed il foglio consegnò a
Catone, che adocchiato avendolo, lo rigettò con
isdegno.

5. Poichè si è parlato di Catone, non sarà fuor di proposito l'accennare alcuna circostanza della di lui gioventù. Già altrove si è menzionato alcun tratto di fermezza da esso mostrato nell'infanzia con Pompedio Silone, capo degli alleati nella guerra sociale, e a riguardo di Silla medesimo, amico della di lui famiglia. Discendeva egli da Catons il censore, e ne'primi anni dell'età sua sviluppato aveva un carattere di serietà e di costanza invincibile. Interrogato chi egli amasse maggiormente, rispose sempre: « il fratello ». A questi di fatto mostrò la maggiore tenerezza, e mentre egli cra tribuno nell'armata della Macedonia, essendo quello morto ad Eno nella Tracia, ne riportò le ceneri in Roma e le tumulò con pompa dispendiosa. Avanti la guerra della Macedonia, servito aveva egli come volontario contra Spartaco. Dato si era quindi alla filosofia stoica ed allo studio dell' eloquenza, benchè da principio a stento s' indu-

sse a declamare. Molto ancora sudò per indure il corpo alle diverse temperature ed alle fatiche, dalla sobrietà passò insensibilmente ad alcuna temperanza nel bere. Resistere volle costantemente W uso più comune, o a quella che ora direbbesi noda del vestire, forse affine di non seguirne, o anche di deriderne i capricci, antichissimi in Roma. Ricevuto avendo un colpo nel viso, non si sdegnò, non vendicossi, ma sostenne sempre di non averlo ricevuto; il che lo ha fatto credere a Seneca superbo nella sua costanza. Sposò Attilia figlia di Serrano, : si disse che mai non aveva dato luogo ad alcuno more illegittimo; fu tuttavia infelice con quella posa, che ripudiare dovette dopo averne ottenuto lue figli. Come tribuno nelle legioni si era distinto :olla destrezza, col coraggio, colla frugalità, colla olleranza; viaggiando nell' Asia, si era fatto ammiare per la semplicità e la dolcezza de'suoi cotumi; da Pompeo era stato accolto con distinzione : con rispetto; i doni ricusato aveva replicatamente li Dejotaro, che guadagnare lo voleva; giunto alla arica di questore, gli scribi insubordinati compressi weva; e mostrato erasi esatto ne' pagamenti, nimico lelle frodi, assiduo sempre alle sue funzioni. Giunse verfino a ritogliere ad alcuni satelliti di Silla granliose somme, estorte per l'uccisione de' proscritti. l'ale era Catone, allorchè entrò nel senato. Recavasi empre all'assemblea il primo, ultimo ne usciva; piaceva ad alcuni la di lui austerità, ma apprezzata 220 LIBRO II. PARTE II.

era la di lui fermezza, e fama aveva d'incomotta virtù.

6. Fu allora pronunziata la sentenza di morte contra i colpevoli; e Cicerone, informato forse che nella notte si tenterebbe di salvarli, passò dal senato alle prigioni, e decapitare li fece alla di lui presenza. Tornando quindi alla sua casa, al popolo che lo accompagnava, disse ad alta voce: » Vissero, » affine di indicare che estinti erano. Il popolo ne mostrò grandissima gioja, ed il consolo ricondusse alla di lui casa colle acclamazioni più lusinghiere di liberatore di Roma, di secondo fondatore della città, di padre della patria, ec. Cicerone aveva di fatto salvato lo stato e la città, e salvata aveva la vita a molti illustri cittadini. Ma non sì tosto passarono i fasci consolari a Sillano ed a Murena, che due tribuni del popolo, Metello e Bestia, il richiamo proposero di Pompeo, affinchè spedito sosse contra Catilina per togliere a Cicerone l'onore di avere soffocata nel suo nascere la rubellione. Cesare la proposizione appoggiava, e fors' anche suggerita l'aveva a' tribuni, geloso della gloria di Ciccrone. Ma Catone con tanta forza parlò contra di questi e di Cesare che essi lo strapparono con violenza dalla tribuna, il che i senatori indusse a deporre dalle loro cariche i tribuni, e Cesare stesso da quella di pretore. Il tribuno Metello recossi in Asia onde informare Pompeo del poco conto che di lui si faceva; ma Pompeo non curò queste lagnanze. Cesare

prima ricusò di obbedire al decreto del senato; a poscia abdicò la carica, nè volle essere ristailito dal popolo che lo idoleggiava, qualora il onsenso non concorresse de' senatori. Questa moerazione piacque per tal modo, che rimesso fu osto dal senato nell'esercizio della pretura.

7. Catilina intanto avviavasi colla sua armata verso la Gallia Transalpina, dove gli abitanti dispoti sembravano a favoreggiarlo. Metello Celere lasciò llora il Piceno per collocarsi al piede dell' Apennino opo di avere sgombrato il Piemonte, ove molti couiurati trovavansi; ed Antonio, già collega di Cicerone, seguiva davvicino i ribelli, cosicchè rinchiusi troavansi tra due armate. Catilina si risolvette allora d attaccare Antonio, che trovò sotto Pistoja, e osto le sue truppe schierò in battaglia. Otto coorti veva egli nella prima linea; nella seconda collocati rano i veterani, che militato avevano con Silia; a terza fu composta di nuovi soldati armati di orche e di bastoni. Antonio non si mosse, il che edendo i di lui officiali, mormorarono, perchè egli occasione favorevole perdesse di porre fine ad na guerra pericolosa; ma egli persistere volle nel 10 risiuto di accettare la battaglia, che alcuni stoci attribuirono ad un segreto affetto, che egli udrisse per Catilina e per lo suo partito. Instando erò nuovamente i legionari onde essere condotti lla pugna, simulò una malattia, ed il comando ell'armata cedette a Petrejo. che da semplice

8. Rimanevano però ancora a punirsi molti

tonio, che forse non ebbe a quella alcuna parte, ed a questa poco fondata opinione si è lasciato stra-

scinare anche Rollin.

complici della cospirazione. Vettio cavaliere romano si sece accusatore, e Cesare inchiuse tra i colpevoli, nel che fu sostenuto da Curio, che in prova addusse la deposizione di Catilina stesso, che Cesare nominato aveva tra i principali suoi complici. Vettio offri di produrre uno scritto di Cesare che trovato si era tra le carte di Catilina; ma Cesare appellò al testimonio di Cicerone che riconobbe di avere per di lui mezzo acquistati grandi lumi intorno alla cospirazione. Cicerone forse innocente mon lo credeva, ma pericoloso giudicava l'attaccare apertamente l'idolo del popolo. Furono prese tutte le necessarie precauzioni contra i cospiratori, e questi scomparvero inticramente tanto dalla città quanto dalle provincie. Cesare fu allora eletto dal popolo pontefice massimo, sebbene competitori avesse Servilio Isaurico e Lutazio Catulo, due dei più grandi uomini della repubblica. Fu egli tuttavia turbato da alcune sciagure domestiche, perchè la di hi moglie Pompea conceputa aveva una violenta passione per un giovane patrizio detto Clodio, che renduto si era infame per il suo libertinaggio. Trattenuta dal vedere il suo amante per le cure sollecite, che di essa prendevansi Aurelia madre di Cesare e Giulia di lui sorella, colse la occasione di una festa soleme, in cui le vestali recavansi alla casa del consolo o del pretore, assine di sacrificare alla Buona Dea, il di cui nome era solo conosciuto dalle donne, ed il di cui culto era tanto antico,

blea delle femmine gridando, che un uomo scoperto aveva nella casa. Aurelia sospendere fece la celebrazione de misteri; le porte della casa furono chiuse, e !odio fu trovato finalmente nella camera della schia-, che introdotto lo aveva. Tutte le denne si atupparono intorno ad esso, e vergognosamente eciatolo dalla casa, di quell'avvenimento informaono i loro mariti. L'attentato di Clodio fu reso abblico il di seguente, ed egli stesso fu accusato li avere profanato i santi misterj; ma essendosi il popolo, benchè superstizioso, dichiarato in di lui favore, i giudici lo rimandarono assoluto, mentre Cesare la moglie ripudiò. Cesare, citato quale testimonio contra Cladio, disse che nulla sapeva, ed. interrogato perchè mostrasse rigore soltanto ver-10 la moglie, rispose che contra di essa non doveva levarsi neppure alcun sospetto. Ben si vide però the egli blandire voleva il popolo, il quale assunta veva la protezione di Clodio.

9. Dopo di avere riferito le imprese di Lucullo tell' Oriente, egli è altresì convenevole il parlare lelle gesta di Pompeo, che in quella regione gli uccedette. Partito da quella Lucullo dopo una fuesta rivalità insorta tra i due capi, e che manifetata erasi pure tra Pompeo e Crasso durante il oro consolato, nel quale tuttavia Pompeo riuscì a istabilire l'ordine dei giudizi e nel quale cadde la ccusa di Verre, divenuta celebre per le eloquentisime orazioni di Cicerone; quel duce che già liberato veva il mare dai pirati, recossi malgrado la oppozizione di Ortensio e di Catulo, contra Mitridate he indebolito dalle sofferte perdite solo trovavasi

Stor. d' Ital. Vol. V.

e senza alleati. Pompeo riuscito era a staccarne is re dei Parti, ed il genero di questi aveva pure impedito che il re del Ponto ricevere potesse alcura soccorso da Tigrane. Mitridate era quindi venuto a trattativa con Pompeo, ma dura oltremodo trovando la condizione proposta di darsi egli stesso ai Romani, giurato aveva di non più pacificarsi con essi. Ritirato erasi quindi in situazioni montuose e di difficile accesso, ma Pompeo tesa avendo una imboscata alla di lui cavalleria, riportò un vantaggio, che quasi decise dell' esito di quella campagna. Altra vittoria segnalata riportò nella notte, sorprese avendo le truppe Pontiche mal guardate; e solo Mitridate riuscì a fuggire con 800 cavalli attraverso ai Romani, e raccolti avendo alcuni soldati dispersi, si avviò verso il Ponto Eusino, onde ridursi al Bosforo. Il figlio di Tigrane, staccatosi dal padre, venuto era a raggiugnere Pompeo, e questi entrato nell' Armenia, ricevuta aveva la dedizione di Tigrane stesso; solo nate erano funeste rivalità tra il padre ed il figlio, che renduto erasi il primo, e che quindi lusingavasi della corena. Pompeo troncata aveva però quella contesa, lasciando il regno a Tigrane, ed al figlio abbandonando la Sofene; ma alla fine era stato costretto a far mettere in ferri quel giovane irrequieto. Pompeo erasi quindi innoltrato verso il Caucaso; superato aveva gli Albani, popoli che alcuno supponeva di origine latina; vinto aveva pure gli Iberi o Iberiani, popoli

se losi della loro libertà, governati da un re detto Artace, e giunto alla imboccatura del Fasi, tornato era di la contra gli Albani di bel nuovo sollevati, e con nuova vittoria soggiogati gli aveva. Pompeo in quella zuffa ucciso aveva Cosi fratello del re Orese; e veduti essendosi tra le spoglie scudi e coturni, quali si credevano portare le Amazoni, si propalò che in quella pugna trovate si fossero alcune di quelle femmine guerriere; favola che lusingava la vanità dei vincitori, ma che è stata rigettata da Plutarco, sebbene egli pure assegnasse alle Amasoni abitazioni presso il Caucaso e sulle rive del mare Caspio. Minacciavasi intanto una guerra coi Parti, che Pompeo seppe evitare, ed invece si diede egli a raccogliere i frutti della vittoria, che riportata aveva contra Mitridate. Tutte gli si cedettero le fortezze, tutti i tesori e tutte persino le mogli e le concubine, tra le quali trovossi la famosa Stratonice, che una delle piazze più considerabili nelle ricinanze della Armenia consegnò pure a Pompeo. Tutto egli le lasciò, ad eccczione degli oggetti che decorare potevano i templi degli Dei o abbellire I di lui trionfo; e narrasi che quelle femmine rispettasse, non sedotto dalla loro bellezza, e tutte le rimandasse ai parenti loro, che cospicui e potenti erano in quella provincia. Le memorie segrete trovò oure di Mitridate, nelle quali molte perfidie, e nolte oscenità contenevansi, e trovò ancora libri preziosi di medicina, dai quali alcune ricetto si ap-

pararono, e quella specialmente del contravveleno, conosciuto anche in tempi più recenti sotto il nome di Orvietano. Dispose in seguito Pompeo della sorte di dodici piccioli re dell' Asia, e le spoglie di Mitridate tra essi distribuì, il Ponto riducendo tuttavia in provincia romana. Passò di là nella Siria, che pure riordinò nella forma di romana provincia Mitridate intanto giunto al Bosforo, aveva fatto uccidere Macare di lui figlio, che il trono occupato aveva col consentimento di Lucullo, e Sifare altro di lui figlio dannato pure a morte, onde vendicarsi di Stratonice di lui madre; intavolato aveva nuove trattative infruttuose con Pompeo; disposto erasi a nuova guerra, ma infelice nelle sue prime imprese, conceputo aveva l'ardito disegno di passare per terra in Italia, recandosi sul Danubio e quindi nella Tracia e nell'Illirio. Ma le sue truppe disposte non erano a secondare questo gigantesco divisamento; e Farnace di lui figlio eccitò una generale sollevazione. Mitridate fu assediato egli stesso nel castello di Panticapea; ed udendo che Farnace era stato proclamato re cd anche coronato, sebbene con una semplice foglia di papiro egizio, non lusingandosi altronde di ottenere dal figlio la vita, tra le più orribili imprecazioni morì avvelenato unitamente alle mogli ed alle figlie che ancora gli rimanevano. Narrasi che abituato all'uso de'contravveleni, morire non potesse all'istante, e che trafitto sosse da un Gallo detto Bituito, che già forzato aveva l'ingresso

del castello. In mezzo alla sua crudeltà quel principe, forse cattivo politico, erasi distinto per valore militare; e se crediamo ad Appiano ed a Plinio, possedeva ventidue lingue diverse, e benemerito doveva dirsi delle lettere e delle scienze. Pompeo fu informato nella pianura di Gerico della morte di Mitridate; ed in Roma grazie si rendettero agli Dei, e grandi onori furono a Pompeo attribuiti. Ma questi dopo avere ristabilita la tranquillità nella Siria, trovato aveva la Giudea sconvolta per le contese insorte tra Ircano ed Aristobolo. Favorevole quindi mostrandosi al primo, ed irritato contra il secondo, andò verso Gerusalemme, si impadronì della città, assediò il tempio, aprì la breccia, ed entrò vittorioso fino nel santo dei santi, il che colmò gli Ebrei di dolore. Riesce singolare il vedere, che Rollin, accennando la sorpresa dei Romani per non avere trovato in quel sacro deposito alcuna statua o immagine, declami contra la cecità loro di non avere dagli Ebrei imparato a non venerare il legno e la pietra, mentre ignorare non doveva gli abusi introdotti nel culto delle immagini tra i cristiani stessi che diedero origine alla setta degli Iconoclasti. Pompeo con grandissima generosità tutte lasciò al tempio le sue ricchezze, e solo portò al Campidoglio una vigna d'oro del valore di 500 talenti, che Aristobolo donata gli aveva ; *Ircano* lasciò principe ma non re degli Ehrei, ed Aristobolo coi di lui figli condusse cattivi; rifabbricò Gadara, che i Giudei distrutta avevano; e con molta dolcezza e moderazione si condusse, rimproverata non essendoglisi dagli storici se non una eccessiva indulgenza a riguardo dei di lui favoriti, alcuni dei quali, e tra gli altri il liberto Demetrio, non vergognavansi al dire di Seneca di essere più ricchi di lui. Passò quindi ad Amiso, ove ii corpo ricevette di Mitridate dai deputati di Farnace, e questi confermò nel possedimento del regno del Ponto; non imbarcossi tuttavia per l'Italia se non dopo avere spedito il cadavere di Mitridate a Sinope, perchè collocato fosse nella tomba de'di lui antenati; a Lesbo la libertà accordò alla città di Mitilene ad onore del letterato Teofane; a Rodi ascoltò ed onorò con donativi tutti i filosofi, e più di tutti distinse Posidonio.

allora eletto consolo con Valerio Messala; e Pompeo dopo le succennate imprese disponevasi a tornare in Roma colle sue armi vittoriose. Dubitarono alcuni senatori che rivolgere le volesse contra la patria; ma Pompeo che al dispotismo aspirava, non sapeva persuadersi di potere giugnere a quell'intento senza una aperta violenza. Congedò quindi le sue truppe appena giunto a Brindisi, ed in Roma entrò con pochi seguaci, dove ricevuto fu con grandi ed universali acclamazioni, ed un trionfo ottenne de' più luminosi. Due giorni durò quella solennità, ed il carro del vincitore fu preceduto da 324 prigionieri, tutti illustri, tra i quali vedevansi Aristobolo

re della Giudea ed Antigono di lui figlio, Oltace o Artace che regnato aveva nella Colchide, il sigliuolo di Tigrane re d'Armenia, cinque figli e due figlie di Mitridate, e persino una regina della Scizia. Si narra che le spoglie portate in trionfo superassero il valore di tre milioni di luigi, e che tre volte maggiore fosse quello dell'oro e dell'argento rimesso da Pompeo ai questori. Ciascun soldato ottenne un dono equivalente a 50 luigi, e gli ufficiali in proporzione ricevettero maggiori somme. Alcuno dei prigioni non fu messo a morte, e tutti, ad eccezione di Aristobolo e di Tigrane, furono a spese del pubblico rimandati alle loro case. Pompeo affettò allora di vivere in una specie di ritiro; ma alla sovrana autorità agognando, ben comprese che molti patrizi non si credevano ad esso inferiori. Lucullo aperta gli aveva la strada alle conquiste nell' Oriente, e Crasso ancora gli rimproverava di avergli rapito la gloria di terminare la guerra di Spartaco. Le ricchezze straordinarie di Crasso erano pure un oggetto di gelosia e di timore, come lo erano il repubblicanismo di Catone e l'eloquenza di Cicerone, amico egli pure della libertà della patria. Cesare stesso troppo era ambizioso per assuggettirsi ad alcuno. Pompeo giunse tuttavia ad ottenere i sasci consolari a due dei di lui seguaci, Afranio e Metello; ma tentato avendo coll'ajuto loro di far distribuire alcune terre ai suoi veterani, e di <sup>fare</sup> approvare con solenne decreto tutto quello che

fatto aveva nell' Oriente, ebbe a sostenere un rifiuto unanime per parte de' senatori. Dicesi che s quel rifiuto contribuisse lo stesso consolo Metello, sdegnato contra Pompeo che ripudiata aveva Mucia di lui sorella per amorosa corrispondenza da essa tenuta con Cesare. Nel corso delle guerre civili, Pompeo soleva dire che Cesare era il di lui Egista. Egli ebbe tuttavia ricorso ai tribuni, ed uno di essi, per nome Flavio Nepote, indusse a proporre le sue domande al popolo; ma Lucullo, Catone e Metello si opposero con vigore, dal che nacque sì grave tumulto nella pubblica piazza, che il tribuno furente volle persino far imprigionare il consolo Metello, al che Pompeo si oppose. Vide allora Pompeo che regnare non potrebbe senza violenza, e quindi con maggiore studio si diede a guadagnare Clodio che il favore godeva del popolo. A quest' uomo oscuro, il quale Cicerone odiava per avere servito di testimonio contra di esso, procurò la carica di tribuno, ed egli è per ciò che le lettere di Cicerone ridordano di amare lagnanze contra Pompeo.

ulteriore, che la Lusitania comprendeva e la Betica, nè partire potendo da Roma per le istanze dei di lui creditori, *Crasso* prestò una grandiosa cauzione onde tranquillare tutti coloro che accordargli non volevano dilazione. Nel passaggio dell' Alpi egli trovossi in un miserabile villaggio, ove i di lui seguaci domandarono per ischerno, se colà pure si ambi-

ano le cariche, e se si veniva a contesa per ocnpare le prime dignità. » Io preferirei, disse allora Cesare, di essere il primo fra que' barbari che il secondo in Roma. » Plutarco soggiugne, che legpenilo egli un giorno la storia di Alessandro, lasciò correre dal ciglio alcuna lagrima, e che richiesto della cagione, rispose non potere egli far a meno di non piangere, vedendo che Alessandro in età eguale alla sua tinti popoli aveva soggiogato, mentr'egli milla aveva ancor fatto degno di storia. Non si sa bene se in questo o in altro dei di lui passaggi per le Alpi, e quindi per la Cisalpina, avvenisse il fatto, di cui ci ha lasciato memoria Plutarco medesimo, e di cui lungamente ha parlato Casaubono nelle me note a Svetonio. Invitato Cesare a cena nella città di Milano da certo Valerio Leone, presentò questi sulla mensa un asparago (o forse un piatto di asparagi); e mancando per sorte di olio, li condì invece colla infusione di un unguento, che forse era butirro. Cesare ne gustò, e vedendo che i di lui seguaci, sdegnavano quel cibo, li rimproverò dicendo che se quella vivanda abborrivano, astenere se ne dovevano, ma che atto era da rustico o da villano l'imputare ad altri alcuna sorta di villania. Questo fatto mentre onora grandemente la memoria di Cesare, fa vedere che in alcun conto tenevasi allora Milano, e che se non altro riguardavasi come stazione militare; ed io, osservando che in quel viaggio medesimo si registrano tratti non dissimili della modestia e della urbanità di Cesare, mi indurrei facilmente a sup-

porre, che quel curioso aneddoto avesse luogo nel viaggio di cui ora si parla. Giunto però nella Spagna, mosse senza alcun motivo aspra guerra a que' popoli, ed innoltrato essendosi fino alle rive dell' Oceano Atlantico, diverse nazioni soggiogò, che mai non erano state dai Romani sottomesse. Tornato in Italia, pagò tutti i suoi debiti, che alcuni fanno ascendere alla somma prodigiosa di 1,600,000 luigi. Al trionfo agognava egli ed al consolato; ma il primo ottenere non poteva senza trattenersi fuori della città, il secondo senza presentarsi nella piazza de' comizj. Preferì dunque di chiedere il consolato, e vedendo che guadagnare doveva a quest' oggetto o Pompeo o Crasso, nimici l'uno dell'altro, e che attaccandosi all'uno dei due, l'odio dell'altro incontrerebbe, con un tratto di scaltra politica immaginò di riconciliarli, e di unire i propri coi privati loro interessi. Impegnaronsi quindi i tre illustri cittadini a soccorrersi a vicenda, e ad agire tra loro di comune consentimento; e questo diede luogo alla formazione del primo triumvirato. Il senato ed il popolo non si avvidero, che tre sovrani si stabilivano, ed i senatori si perdevano in vani elogi di Cesare, che troncata aveva la discordia tra Crasso e Pompeo. Catone solo disse francamente, che Roma perduta aveva la sua libertà; ma ascoltato non fu, e fino alla morte di Crasso durò quel triumvirato, che la caduta preparò della repubblica.

12. Nelle tavole cronologiche sotto l'anno 681 di Roma si registra il nome di Spartaco gladiatore, ed il principio della guerra degli schiavi, della quale si dicono capi Spartaco medesimo, Enomao e Crisso che più veramente direbbesi Cnisso. Sotto l'anno quindi 683 dell'era medesima si colloca il fine di quella guerra, e la disfatta e la uccisione di Spartaco per opera di Crasso e di Pompco. Ma egli è opportuno di avvertire che sotto quell'anno medesimo si nota il nome di Licinio Crasso colla qualificazione di triumviro, il che generare potrebbe alcuna confusione ed anche alcun errore; giacchè la costituzione del triumvirato secondo le tavole medesime non ebbe luogo se non nell'anno 604, o secondo altri 603 dell'era romana. Nell'anno 684 dell' era medesima si collocano Tigrane re di Armenia, contra il quale ebbero a combattere Lucullo e Pompeo; Terenzio Varrone, detto nelle tavole medesime il più dotto di tutti i Romani, e che un libro di istruzioni o una guida scritta aveva ad uso de' consoli, che a Pompeo riuscì utilissima; Pompeo stesso che ancora mal a proposito si qualifica in quest' epoca come triumviro, e la famosa arringa di Cicerone contra Verre. La guerra di Pompeo contra i pirati si dice compiuta nell'anno 687 di Roma, nel qual anno cominciò pure a regnare Aristobolo, e nel seguente anno 688 si registra il nome di Cecilio Metello, detto Cretico per avere gloriosamente condotta a fine la guerra coi

da Pompeo sopra Mitridate nell' alta Armenia. Compare nell'anno seguente nelle tavole Lucrezio, filosofo epicureo e poeta; e qui pure con nuovo principio di confusione si annunzia Giulio Cesare, non più come triumviro al pari degli altri già nominati, ma come dittatore, mentre non era in quell'anno che semplice edile. Cade nell'anno medesimo la distruzione del regno dei Seleucidi nella Siria, e la detronizzazione di Antioco l'Asiatico; quella regione ridotta essendo da Pompeo alla condizione di provincia romana. Maggiore imbarazzo e maggiore inesattezza trovasi nelle tavole suddette sotto l'anno di Roma 691, nel quale si fa menzione di Cicerone come di semplice oratore romano, mentr'egli era in quell'anno consolo, e si accenna solo come consolo il di lui collega Cajo Antonio, di cui si è veduta nella storia la nullità politica e militare. Eppure in quell'anno medesimo si registra nelle tavole la cospirazione di Catilina scoperta da Cicerone, ed il ribelle dicesi battuto da Antonio, mentre in realtà lo fu solo da Petrejo. Cade altresì in quell'anno una seconda disfatta di Mitridate, avvenuta per opera di Pompeo, per la quale Mitridate medesimo fu dal figlio Farnace costretto ad uccidersi, e cade pure la presa di Gerusalemme fatta da Pompeo che nella Giudea ristabili Ircano nel governo, ma non nel regno. Sotto l'anno 693 di Roma si nomina un Terenzio Spurina, matematico romano, e sotto il seguente, epoca del primo triumvirato, si fa menzione del celebre poeta Catullo.

13. Altri avvenimenti registrare si debbono in questo periodo, che sede opportuna altrove non troverebbono. Nell'anno di Roma 682 e sotto il consolato di Licinio Crasso e di Pompeo cade la accusa portata da Cicerone contra Verre, della quale già si è parlato, per la orribile oppressione che sostenuta avevano da quel questore i popoli della Sicilia. Verre, benchè diseso da Ortensio, erasi esiliato da se medesimo onde sottrarsi al giudizio; ma Plutarco non ha dissimulato che gravi sospetti sopra Cicerone cadevano per essersi egli lasciato corrompere nella estimazione dei danni arrecati da Verre, che a picciola somma ridotti furono, mentre l'accusa intentata tendeva a ripetere una somma, che Rollin ha ragguagliato a dodici milioni e mezzo di franchi. Fu in quell' anno eseguita una nuova numerazione, e trovaronsi i cittadini aumentati fino al numero di 900,000; il che fu attribuito alla cittadinanza accordata ad un gran numero di alleati. Nell'anno 688 si osservò che Cesare, cessando dalla carica di edile, intrapreso aveva come giudice di alcune cause particolari la condanna di coloro che uccisi avevano i proscritti. Cicerone all'uscire dal consolato non aveva potuto parlare al popolo, trattenuto da due tribuni, Bestia e Metello Nepote, che la strada preparavano alle violenze di Clodio. Quel Metello dopo di avere attaccato direttamente Cicerone, nel che era

stato dal senato medesimo represso; sostenuto da Cesare, il richiamo aveva proposto di Pompeo. Cotone chiesto aveva il tribunato al solo oggetto di opporsi a Metello, ed alla legge da questi proposta resistito aveva con una prodigiosa costanza; ma benchè indotto avesse il senato a sollevare gli indigenti con una distribuzione mensile di grano indebolire il partito di Cesare, fu tuttavia dalla fazione armata di quest' ultimo minacciato, e perito forse sarebbe, se il consolo Murena coperto non lo avesse colla sua toga. Metello e Cesare erano quindi stati interdetti dal senato dalle funzioni delle loro cariche, Cesare si era sottomesso ed era stato in quella ripristinato, Metello non lo era stato che per la intercessione di Catone medesimo. Questi erasi pure opposto alla domanda fatta da Pisone del consolato, che tuttavia i fasci ottenne con Valerio Messala; nè Pompeo era riuscito giammai a guadagnare Catone o a scuotere la di lui fermezza. Metello Celere in quel tempo, che console su poi con Afranio, tornato era dalla Gallia Cisalpina, che governata aveva in qualità di proconsolo, ed a questi, se crediamo a Plinio ed a Pomponio Mcla, il re degli Svevi dato aveva alcuni Indiani, che imbarcatisi nel loro paese per motivo di traffico, erano spinti così lontano dalle tempeste, che venuti erano ad approdare o piuttosto erano stati gettati su le

coste della Germania. Siccome non sembra che alcuna notizia avessero questi dell' Europa, si potrebbe forse supporre che essi trovato avessero il passaggio al settentrione tanto ricercato dai moderni; ma altri sospettano, che quei supposti Indiani altro non fossero se non abitanti della costa occidentale dell'Africa, ed Uezio nella sua storia del commercio ha opinato piuttosto che Lapponi fossero, che il re degli Svevi come Indiani donò al proconsolo della Cisalpina. Verso l'anno 691 cade il terzo trionfo di Pompeo, celebrato nei giorni 28 e 29 di settembre, nel quale si espose una iscrizione portante che Pompeo dopo di avere liberato le coste marittime dai pirati, e restituito ai Romani l'impero del mare, trionfava dell' Asia, del Ponto, dell' Armenia, della Paflagonia, della Cappadocia, della Siria, degli Sciti, dei Giudei, degli Albani (quelli cioè del Caucaso), dell'Iberia (pure Caucasiana), dell'isola di Creta, dei Bastarni e finalmente dei re Mitridate e Tigrane. Nelle sue arringhe al popolo vantato erasi di avere pugnato contra ventidue re, e di avere per tal modo estesi i confini dell'impero, che l'Asia minore, ultima inaddietro delle romane provincie, divenuta ne era il centro. In altra iscrizione riferita da Plinio dicevasi, che Pompeo il grande in trent'anni aveva vinti, fugati, uccisi o sottomessi 2,183,000 uomini, affondate o prese 846 navi, ridotte sotto il suo potere 1538 città forti o castella, e soggiogati tutti i paesi dalla palude Meotide sino al mar Rosso. Quella iscrizione era collocata nel tempio di Minerva, al quale il vincitore offerta aveva

una gran parte delle spoglie. Gli oggetti preziosi che portati furono in trionfo, contribuirono, secondo alcuni storici, all'incremento del lusso ed alla corruzione de' costumi; essi svegliarono se non altro il gusto delle gioje, che poco conosciuto dicevasi da prima in Roma. Citansi uno scacchiere lungo 4 piedi e largo 3, composto di due sole pietre preziose, forse a vicenda intarsiate; una luna d'oro del peso di 47 marchi odierni, 3 mense d'oro, delle quali una appartenuto aveva a Dario; una quantità immensa di piatti e vasi d'oro per guernire dodici mense, tutti arricchiti di pietre preziose; tre statue d'oro di Minerva, di Marte e di Apollo; la vigna d'oro di Aristobolo già menzionata, ed una picciola cappella dedicata alle Muse, tutta costrutta di perle con un quadrante solare sulla sommità, senza parlare dei busti, delle statue d'oro e d'argento, e sino de' carri d'oro (forse dorati), e di un grandissimo numero di anelli preziosi, che Pompeo consacrò tutti nel Campidoglio. Fra le rarità naturali portossi l'albero dell'ebano, che mai non era stato veduto in Roma. Si è inscrita alcuna notizia di questi oggetti, onde illustrare la storia dell'arte presso gli antichi, e mostrare come a poco a poco in conseguenza delle conquiste se ne introducesse il gusto, l'imitazione e la pratica in Roma. Dicesi che il vincitore una somma di tre milioni di franchi distribuisse tra i di lui luogotenenti ed altri ufficiali, e che nel tesoro pubblico versasse non meno di sessanta milioni; in una iscrizione fa montaliani svere egui triplicato le rendite della remandana. Dissi a re el i principi prigionieri . வருகாகம் மறுக் மல்வி moltissimi quadri rappresenzani i re vinti. le kattaglie guadagnate. रवे अन्यतः । अञ्चलका । । त्रीकारावे dei figli di que re e delle avanta di que p più, il che da luogo a supporte che mili plitari sa trivassero a quel tempo in R.ma. e coltivata comunimente fosse l'arte della pittura. Nell'anno con si registra la morte di Catalo. ed in quell'anno Domizio Enobarbo in qualità di edile diede giuschi al popolo, nei quali si fecero combattere, al dire di Plinio, 100 orsi di Numidia con 100 cacciatori Etiopi. Sconosciuto era l'orso in quella regione, come lo è al presente, il che ha indarazzato lo stesso Plinio, ed alcuni letterati hanno dubitato che i Romani, orsi della Numidia nominassero i lioni, come detti avevano buoi della Lucania i primi elefanti, che incontrati avevano al tempo di Pirro; ma siccome da alcuni è stato riflettuto, che i Romani a quell'epoca troppo bene conoscevano i lioni, così la quistione rimane ancora indecisa, e solo coi lumi più recenti della storia naturale converrebbe cercare alcun animale dell'Africa, più somigliante all'orso; alcuno ha proposto la jena. In quell'anno crasi introdotto il costume di interrompere con banchetti lo spettacolo de'gladiatori. Scauro, lasciato nella Siria da Pompeo, fatta aveva una scorreria nella Arabia, e quindi ritirato si era colla mediazione di Antipatro, ottenendo da

242 LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XLIII. Areta re degli Arabi una somma di danaro. Q. Cicerone, fratello dell'oratore, era stato spedito governatore nell'Asia; Ottavio padre d'Augusto ottenuta aveva la pretura in Roma, e nel seguente anno erasi suscitata nel senato la contesa su la conferma chiesta da Pompeo degli atti del suo comando, alla quale Lucullo erasi con gran forza opposto. Un Tribuno proposta aveva la legge che terre assegnava ai soldati di Pompeo; Cicerone dubbioso erasi mostrato su quella proposizione; il console Metello Cesare resistito aveva però alla legge, ed anche imprigionato d'ordine del tribuno Flavio, sostenuto aveva l'affronto con singolare costanza; Cesare finalmente passato era nella Spagna, dove secondo Plutarco e Dione, egli aveva fatto nascere la guerra, mentre quella provincia trovavasi tranquilla.

## CAPITOLO XLIV.

Della storia di Roma dal primo triumvirato sino alla morte di Crasso.

Cominciamento del triumvirato. Legge agraria. llodio tribuno del popolo perseguita Cicerone. Queti si allontana da Roma. - Avventure di Cicerone urante il di lui esilio. Catone è allontanato du loma. Cesare parte per le Gallie. - Prime imprese i Cesare. Disfatta degli Elvezj. - Cesare supera v battaglia Ariovisto. Cicerone torna in Roma. continuazione della guerra nelle Gallie e dei trionfi i Cesare. - Nuovi vantaggi riportati da Cesare elle Gallie. Pompeo e Crasso consoli. - Cesare seguisce una scorreria nella Germania. Suoi primi diegni contro l'Inghilterra. - Egli passa in quell'iola. Suo ritorno nell'Insubria. Legge Trebonia. Spettacoli dati da Pompeo in Roma. - Seconda pedizione di Cesare in Inghilterra. Morte di Giulia. Sollevazioni nelle Gallie. Tumulti in Roma. - Coninuazione de' tumulti. Morte di Crasso.

S. 1. Cesare non trovò più alcuna difficultà el gingnere al consolato, sebbene competitori avesse Lucejo Irro, lodato da Cicerone come eccellente storico e Calpurnio Bibulo. Avrebbe Cesare am-

bito per collega il primo, che quanto dotto altrettanto era imperito nei pubblici affari. Ma i senatori vedendo che Cesare non vergognavasi di comperare a di lui favore i suffragi, nè mercanteggiarono a vicenda per Bibulo; e Catone stesso tauto rigido nella sua morale, opinò che violare potevansi in quel caso le leggi, le quali la incettazione dei suffragj vietavano. Bibulo fu dunque eletto, e Cesare approvare fece con decreto la condotta di Pompeo. Propose quindi una nuova legge agraria per la distribuzione di alcune terre della Campania a que' poveri cittadini, che tre figli avevano o anche più. Il senato, sebbene non trovasse che opporre alla legge, ne disser, sempre la discussione, e Catone disse, che la legge non disapprovava, ma che le conseguenze ne temeva; soggiunse quindi a Cesare stesso: « noi non vogliamo che a spese del pubblico » tesoro tu compri il favore del popolo. » Cesare irritato lo fece imprigionare, ma tosto lo in libertà; l'esempio però di Catone fu seguito da Bibulo e dalla maggior parte de' senatori, i quali limitaronsi a dichiarare, che sofferta non avrebbono alcuna innovazione. Cesare portò allora la legge al popolo, e sostenuto da Crasso e da Pompeo, il secondo dei quali disse pubblicamente che quella legge mantenuta avrebbe anche colla spada, ottenne che approvata fosse; e Bibulo che opposto si era, fu cacciato villanamente dal popolo, che i fasci rup-

pe, e percosse i suoi littori. Tutta l'autorità con-

Bolare concentrossi allora in Cesare, e quel consolato si disse per ischerzo, il consolato di Giulio e di Cesare. Il triumvirato si strinse con nuovi nodi, perchè Cesare a Pompeo accordò Giulia sua figlia in isposa. Catone declamò invano contra l'arbitrario potere di que' magnati, ed invano si oppose alla legge agraria presentata alla approvazione del senato, benchè minacciato fosse dell'esilio; Cicerone solo lo indusse ad acconsentire, dicendogli che Catone non aveva bisogno di Roma, ma Roma stare non poteva senza Catone. Fu intorno a quell'epoca, che Metello Nepote pretore, con legge adottare sece l'abolizione de' pedaggi e delle gabelle in Roma, ed in tutta l'Italia. Fausto Silla, affine d'onorare la memoria del dittatore di lui padre, diede al popolo spettacoli di gladiatori, accompagnati da banchetti, da bagni e da distribuzioni d'olio; Lentulo Spintro, pretore, nei giuochi Apollinari coprì il teatro di un velario o di tende di lino finissimo di varj colori, ben descritte da Lucrezio; e furono forse in quella occasione esposti alla pubblica vista i vasi d'onice della grandezza delle otri di Chio, della capacità a un di presso di 50 dei nostri boccali, che Plinio ha menzionati, e che forse erano di alabastrite o di alabastro onichino, non meno che le colonne dell'altezza di 32 piedi, che in Roma si videro di là ad alcun tempo, e che parimenti dette furono d'onice. In quell'anno fu pure da Sparta trasportata nella pubblica piazza di Roma

una pittura a fresco di grandissimo merito, segato essendosi il muro e chiuso in casse di legno, del che tutto il popolo fece le maraviglie. Quel trasporto memorabile nella storia delle belle arti fu eseguito per cura di Murena e di Varrone, edili ca-

2. Cesare divenuto l'idolo del popolo, volle procacciarsi anche il favore de'cavalieri, e di un terzo diminuì le somme, che pagare dovevano annualmente allo stato. Ben vedendo Cicerone lo scopo di quelle innovazioni, non lasciò di rappresentare più volte il timore che concepire si poteva dei triumviri, e si fece pure lecito alcuna volta, e specialmente nei suoi discorsi relativi ad Antonio, di pungere con arguti motteggi que' potenti oligarchi. Ma Clodio giunto ad essere tribuno del popolo, fu ben sollecito di sfogare la sua rabbia contra quel celebre oratore. Egli affrettò la caduta della repubblica col chiederne l'esilio. Sotto il consolato di Calpurnio Pisone, suocero di Cesare medesimo e di Gabinio, Clodio molte leggi propose vantaggiose al popolo; l'affetto guadagnò de' senatori e de' cavalieri, limitando il potere che i censori avevano di degradarli; ed ai consoli procurò la destinazione di vaste provincie, non più regolata dalla sorte, ma dall'arbitrio del popolo. A Pisone furono quindi date la Macedonia, l'Acaja, la Tessaglia e la Beozia, a Gabinio la Siria e la maggior parte dei regni dell'0riente. Cicerone, a Clodio oppose altro tribuno detto

inio Quadrato; ma Clodio, affine di togliere di zzo qualunque ostacolo, a Cicerone promise di lla intraprendere, che dispiacere gli potesse, purè Ninio impegnasse a desistere da qualunque opsizione, e secondo alcuni storici, Cesare e Pom-> stesso studiaronsi di persuadere Cicerone che odio non nudriva alcun sinistro disegno, nel quale so Cicerone divenuto sarebbe la vittima della loro rfidia. Con altra legge escluse allora Clodio i ggerimenti degli auguri, qualora alcuna legge prosta fosse dai tribuni alla assemblea; e questo le egli affinche que sacerdoti, che amici erano di cerone, impedire non potessero la approvazione I decreto, che contra l'oratore aveva disposto. odio quindi altra legge propose, che punito fosse me reo di delitto di stato chiunque avesse avuto rte alla morte di un cittadino romano, innanzi che popolo proferita avesse la condanna. Cicerone ben le, che contra di lui diretta era la trama; vestì nque a lutto, lasciò crescere la barba, ed il socrso implorò degli amici. Il senato vestì pure a tto per deliberazione del corpo; molti patrizi solcitarono il popolo a favore di Cicerone, e tra gli altri figliuolo di Crasso medesimo, che la eloquenza adiata aveva sotto di lui; ma Clodio circondato gli schiavi e dalla più vile plebaglia, faceva insultae sozzare di fango quel grand'uomo, mentre r la piazza si aggirava, implorando la protezione cittadini; il perchè alcuni storici lo hanno anche

necusato di viltà. Alcuni de' di lui amici difendere lo volevano coll'armi; ma Catone ed Ortensio dissero, che troppo torto egli si farebbe imitando la condotta che con tanta gloria rinfacciata aveva a Catilina. Cicerone chiese dunque a Cesare, che nella Gallia lo conducesse come suo luogotenente, e Cesare disposto era a compiacerlo; ma Clodio finse di riconciliarsi seco lui, e lo stornò da quel disegno, il che tanto irritò Cesare, che non solo dichiarossi per Ctodio, ma Pompeo ancora indusse a rimancre neutrale. Allorchè Clodio accusatore si fece di Cicerone innanzi alle tribù per la morte senza formalità di giudizio data a Lentulo, ed agli altri capi dei congiurati, Pompeo ritirossi alla campagna, nè tornar volle, sebbene sollecitato da Pisone, per prestare all'accusato alcun soccorso. Cicerone veder dosi allora abbandonato, fu consigliato da alcuni amici ad allontanarsi da Roma, e partì di notte tempo intenzionato di recarsi in Sicilia, dove pretore trovavasi Vigilio, che a lui era debitore della sua prosperità. In quell' anno medesimo Cesare, sostenuto dal credito di Pompeo e di Crasso, ottenoto aveva dal senato e dal popolo per cinque anni con nuovo esempio il governo delle Gallie Cisalpina e Transalpina ed il comando di quattro legioni-

3. Cicerone recossi da prima a Vibona, cittadella Lucania, della quale era egli protettore. Maccerto Vibio, colmato da lui di favori, non solo ricusso di riceverlo nella sua casa, ma impedì ancora,

ntrare potesse nella città. Cicerone ricoverossi lcuni giorni presso certo Sica, ed altri pasvendone presso un amico detto Lenio Flacco, cossi a Brindisi. Incerto era del luogo ove resi dovesse, perchè la Grecia e l'Epiro infeerano da malviventi assoldati da Autronio imo di lui nimico; la Macedonia era governata isone amico di Clodio; egli determinossi adunper Cizico città della Misia. Una procella soffrì sare; cortese accoglienza ottenne a Dirrachio; bbandonato alla tristezza, gli occhi volgeva re verso l'Italia, cosicchè i Greci stessi che veo a visitarlo, stanchi delle di lui lagnanze, coi erano ad inventare de'sogni, che il richiamo i presagivano. Da Dirrachio portossi a Tessa-1, ove presso Plancio fermossi finchè richiamato Roma. Dal racconto di alcuni storici si raccoche imbarcato erasi a Brindisi, perchè l'in-Vigilio ricusato aveva di riceverlo in Sicilia. me stesso confessa, che più volte fu in prodi darsi la morte, e che solo ne fu distolto uo amico Attico. Clodio intanto aveva fatto apre il decreto del di lui esilio e della confisca lui beni, che alcuno comperare non volle, alè furono esposti in vendita; Clodio fece dunncendiare le sue case nella città ed alla cam-1, ed ai pontefici ordinò di consacrare alla Lied alla Pace l'area della di lui casa in Roma, nè mai non potesse essere rifabbricata. Catone

masero despoti assoluti in Roma; ma beu i giunse l'avviso, che gli Elvezi abbandonato : do il loro paese ed incendiate le case e le perse abitazioni, si disponevano ad invade Gallia dal lato degli Allobrogi. Cesare dovette que partire frettolosamente da Roma, ed acco alla difesa della provincia al di lui reggimo to c data. Sposata egli aveva poco prima Calpurnia di Pisone, che destinato era per l'anno seguen consolato; precauzione da esso giudicata ante necessaria, quanto che Gabinio adulatore di Po esscre doveva di lui collega. Così fino da quel to gli affari pubblici un'influenza esercitavano sui maritali; e questi reagivano a vicenda sul gov degli stati. Pisone e Gabinio erano stati l'u l'altro accusati, il primo di concussione, il sec di sordidi maneggi per conseguire le carich solo con viltà e con mendicate protezioni sot si crano alla condanna. E questi erano i cand

che i triumviri al consolato elevavano! Un gio

ubblico di Pommer, in anno 10 e e a mierra afform di un बीतकार से सामन्त्र के अवस्था क ture del popolo sulla finne i de lesa elle monendere a Chierone the 1th 2th 1th the server - Thirtса. Систопе у чета на признетен на таконали. una storia interpresa de el componente de Anrie segrete e zi. medice. L. m. mmitta - 1 ्री उत्पादक देवत १ व कर १० जम अञ्चलकीय llo stato e sulla immere la le magnetica e e i i i nservato memoria dei segnal di mandessa disejeovazione, co: quali un sel firecul. Il aire e Interes i pubblici spettacci. Ex anche accusari. I arrore m molte altre persone Diserro il errore issueso i meno meditato l'assassant il 2 espectora il 2003he que to non era one un artifin, il le la reabarazzare Curione cas access i more in the amava, e vittima di questa trama tratta di alla atio, di cui Cesare si era serrati per interesti er fingere la conglura . e cas il univers sur attest ella prigione. Cesare accusati era ial pie mma avidità di danaro morreta nel sati di tatte lo ; egli aveva fatto accordare Talleanza 🗓 🎉 🖼 Ariovisto re degli Sveni ed a Tom a A are d'Egitto, ch'egli avera sempre manariare e me Arpatori; ma dicevasi che quille all'anze vinine esse, e sottratte ancora al Campillario dino libbre Dro, altrettante sostituendone di reme di ratio. In creduto opportuno di tornare brevemente su questi fatti caratteristici, avanti di innoltrarmi nella storia delle imprese di quel duce, tanto più che sotto il consolato di *Pisone* e di *Gabinio* ebbe luogo la macchinazione di *Clodio* contra *Cicerone*, da me riferita.

4. In soli otto giorni giunse Cesare al Rodano; il ponte distrusse di Ginevra, ed una legione sola avendo sotto i di lui ordini in quella provincia, si diede ad arruolare nuove truppe. Gli Elvezi il passaggio gli chiedevano; ma egli artificiosamente differì le sue risposte, finchè costrutto fosse un muro di 16 piedi di altezza e della lunghezza di 19,000 passì, guernito di un fosso e di torri dal lago Lemano infino al monte Giura. Cesare partito era da Roma al cominciare di aprile, ed il giorno 13 di quel mese già si trovava compiuta quell'opera; il che ha fatto credere agli storici, che posta vi avessero mano molte migliaja d'uomini di quel paese oltre i legionari. Cesare disse allora agli Elvezi, che i Romani non permettevano mai il passaggio sulle loro terre a straniere armate, e soggiunse che impedito lo avrebbe qualora tentare si volesse. Un luogotenente, detto Labieno, lasciò a custodia della nuova linea di difesa e tornò in Italia, d'onde in poco tempo passò di nuovo nella Gallia con cinque legioni. Si postò dunque sulle rive della Sonna, che gli Elvezi passare volevano; piombò su di essi all'improvviso, e molti rimanere ne fece sul campo. Si trattò allora la pace, ma ricusando gli Elvesj di

dare ostaggi, Cesare alla cavalleria ordinò di inquictarli nel loro cammino; essendosi però i Romani impegnati in un combattimento in luogo sfavorevole tra le montagne, respinti furono con perdita. L'armata intanto soffriva per mancanza di viveri; gli Edui avevano promesso granaglie, e non le spedivano; Cesare interrogare volle Lisco supremo loro magistrato e Diviziaco, persona potente di quella regione, che nella arniata romana trovavansi. Lisco gli disse, che Dumnorice fratello minore di Diviziaco, aspirando alla tirannia, e del soccorso lusingandosi degli Elvezi, tutte le biade aveva fatto trasportare fuori della provincia onde affamare e ridurre al nulla l'armata Romana. Diviziaco confermò pure il fatto senza nominare il fratello, e Cesare a riguardo di Diviziaco perdonò al colpevole. Cesare si portò allora sopra Bibracte, capitale degli Edui, che alcuni suppongono l'odierna Autun, altri un villaggio, detto oggi Beauvray, distante due leghe da quella città, altri finalmente Pebrac, città posta sulle frontiere dell'Alvergna e del Gevaudan, nel di cui nome per verità si ravvisa l'antico di Bribracte. Gli Elvezi si avanzarono essi pure da quella parte, attaccarono i Romani, e dopo lunga zuffa rimasero completamente battuti, il campo perdettero ed i bagagli, e quella giornata costò loro la caduta di 130,000 uomini tra morti e prigionieri. Ricorsero quindi alla clemenza del vincitore, che fatte loro deporre le armi ed ottenuti i richiesti ostaggi, li rimandò al loro pacse. I Boii soli sulla istanza degli Edui, la facoltà ottennero di stabilirsi nelle Gallie, d'onde erano una volta partiti.

5. Gli Edui chiesero allora di essere protetti

contra Ariovisto re dei Germani, che in alcune contese con essi insorte aveva prestato ajuto ad alcuni popoli della Alvergna, ed crasi impadronito di un tratto di pacse dei Sequanesi o Senonesi, dopo di che imposto aveva agli Edui un tributo. Que' popoli dell' Alvergna abitavano, secondo Strabone, tra l'Occano, i Pirenei ed il Reno, il che li farebbe supporre padroni di tutta quasi la Francia odierna, e Lucano e Sidonio Apollinare hanno messo in campo la favola, che dai Trojani discendessero e passati fossero nelle Gallie sotto la condotta di Antenore. I Sequanesi abitavano la provincia, in tempi più recenti conosciuta sotto il nome di Franca Contea. Cesare invitare fece Ariovisto ad una conferenza, e sul di lui rifiuto nuovi deputati spedi, che gli intimassero di restituire agli Edui i loro ostaggi, e di non più condurre nelle Gallie truppe Germane, rappresentandogli al tempo stesso, che sotto il di lui consolato era stato quel re onorato del titolo di amico e di alleato del popolo romano. Ma Ariovisto rispose fieramente, che il diritto aveva di muovere guerra in ogni tempo ed ovunque gli piacesse, e che ad alcuno non doveva rendere ragione delle condizioni ai di lui nemici imposte; ricusava quindi di restituire agli Edui i loro ostaggi

care si risolvette adunque di marciare contra Ario-

6. Quel re tentava di impossessarsi di Besanzone vitale dei Sequani; ma benchè ai soldati Romani narrassero le cose più stravaganti intorno que' >vi nimici, Cesare distrusse colla sua sagacità Letto, che que'racconti prodotti avevano su di' uni giovani ufficiali. Ariovisto chiese una confeza e la ottenne; questa ebbe luogo in una granpianura posta tra i due campi, nella quale vevasi una picciola eminenza; a questa si accostarono rante la conferenza medesima alcuni cavalieri geruni, e cominciarono a lanciar pietre e dardi. Cesare accossi allora e tornò a raggiugnere le sue truppe, itando tuttavia di venire ad una battaglia. Giunsero undi nuovi deputati di Ariovisto, che una missione ambasciadori chiedevano per parte de' Romani ide continuare le trattative. Cesare acconsentì; ma perfido germano fece porre gli ambasciadori in mi, levò tosto il campo, e cominciò ad intercetre i convogli de' Romani. Cesare allora volle venire battaglia, nè mai potè per cinque giorni ottenerlo; ppe alfine da alcuno de' prigionieri, che profetesse 'evano i Germani al loro seguito, le quali predetta ro avevano la vittoria, purchè prima della nuova na non combattessero. Cesare si avanzò ratto fin tto al campo nemico, minaeciando di assaltarlo; l Ariovisto, più non potendo evitare la zussa, su tieramente disfatto, e fuggi di là dal Reno con

pochi de' suoi. Perdette egli nella battaglia due mogli ed una figlia, ed altra fu fatta prigionicra con molti personaggi distinti tra i Germani. Cesare mandò le sue truppe a quartieri d'inverno, e passò nella Gallia Cisalpina, onde avvisare ai preparativi dell'anno seguente. Il tribuno Clodio in Roma, vedendo allora la gloria preponderante di Cesare, cominciò a disprezzare Pompeo, e tolto il giovane Tigrane dalle mani del pretore Flavio, a cui Pompeo avevalo confidato, lo mandò nell'Armenia, dove ragionevolmente dubitare potevasi, che nuovi tumulti susciterebbe. Comprese allora Pompeo, che bisoguo aveva di un appoggio, e pensò a Cicerone, che egli aveva vilmente abbandonato. Ma Cicerone richiamare non potevasi se non per decreto del senato o del popolo. Da questo nulla sperare potevasi, finchè Clodio era tribuno, ed i consoli Pisone c Gabinio inutile rendettero qualunque tentativo presso il senato. Il richiamo di quel grand' uomo non fu dal senato approvato se non sotto i consoli successivi Lentulo e Metello; ma allorchè il decreto si portò alla assemblea del popolo, Clodio comparve armato nella piazza alla testa di una truppa di gladiatori. Milone uno dei nuovi tribuni condusse pure una eguale truppa affine di opporla a Clodio, ed il decreto allora fu dal popolo ratificato. Cicerone tornò, e tanto a Brindisi e nelle città poste sul suo passaggio, quanto in Roma, fu accolto come in trionfo. Il senato lo ricevette alla porta Capena, e

condusse al Campidoglio, d'onde portato fu alla la casa sulle spalle degli abitanti di Roma. Ripiliata avendo quindi nel senato la sua antica innenza, a Pompeo procurò l'onorevole commessione i porre riparo alla carezza delle biade, che in oma era grandissima, con una facoltà illimitata i tutti i porti del Mediterraneo che durare deveva nque anni. Dai pontefici ottenne pure che restita gli fosse l'area della di lui abitazione, e dal enato un decreto per cui a pubbliche spese rifabricate fossero le di lui case tanto alla città, quanto la campagna.

7. Formata avevano intanto i Belgi una potente onfederazione contra i Romani. Nell'Insubria levò mindi Cesare due nuove legioni, il che prova ad n tempo quanto potente fosse questa regione, e panto devota allora alla romana repubblica. Risassò al cominciare della primavera le Alpi, e raggiunto avendo Labieno, trovossi in quindici giorni rulle frontiere dei Belgi; ma dee osservarsi, che la Gallia Belgica stendevasi allora dal mare Britannico infino alla Senna. Gli abitanti di Rheims si sottomisero ben tosto a Cesare, il che tanto irritò gli altri Belgi aventi alla loro testa Galba re di Soissons, che si mossero tosto ad assediare Bibrace città dei Remesi, che però Cesare giunse a tempo di soccorrere. Bibrace credesi la città, detta ora Bievre. Galba nel ritirarsi da quell'assedio, venne collocarsi presso i Romani, e passare volle sotto

Stor. d' Ital. Vol. V.

gli occhi loro il fiume detto ora l'Aisne. Cesare accorse colla sua cavalleria, e sebbene i Belgi opponessero una ostinata resistenza, gli obbligò a ritirarsi con grandissima perdita. Cesare entrò quindi . nel paese di Soissons, dove la città di Novioduno, ora Noyon, gli aprì le porte, il quale esempio fu imitato dalle città pure di Beauvais e di Amiens. Ma il paese ora conosciuto sotto il nome di Cambresis, era abitato da popoli guerrieri detti Nerviani, i quali collegati cogli Artesiani e coi Vermandesi, poste avendo al sicuro in luoghi inaccessibili le mogli loro e i loro figli, si postarono in imboscata dietro la Sambra, e la cavalleria romana e le legioni attaccarono all' improvviso, senza che ordinare si potessero. La cavalleria fu posta in fuga; ma le legioni resistettero, e le une spinsero gli Artesiani fino nel fiume, dove grandissimo numero ne uccisero, altre respinsero coraggiosamente i Vermandesi. Due legioni però che in altra parte si trovavano, furono circondate dal nemico, e tutti furono morti o feriti gli ufficiali. Cesare allora tolse ad un soldato lo scudo, e corse a mettersi alla tosta delle legioni, le quali rianimate dal di lui esempio e da un soccorso opportunamente giunto all'istante, ruppero i Nerviani, e ne tagliarono a pezzi la maggior parte. I vecchi, le donne, i fanciulli di quelli nazione si sottomisero al vincitore, che le città loro e la loro libertà volle preservate. Di là Cesare

andò contra gli Aduatici, infelice residuo dell'armala

ibri, che Mario aveva intieramente disfatti ia. Rimasti essendo in quell'epoca sulle rive no per custodire i bagagli, e vedendo i comloro distrutti, si erano colà stabiliti. Finsero i deporre le armi loro, ma un terzo ne rarono, e nella notte attaccarono i Romani, il ito irritò Cesare, che entrato nella città loro, e' popoli ceduta per lo spavento alla sola lelle macchine belliche de' Romani, molti abiece perire colla spada, e schiavi ne vendette . Crasso, figliuolo del proconsolo e luogo-: di Cesare, vinse pure sette popoli della cioè i Veneti, gli Unelli, gli Osimii, i oliti, i Sesuvii, gli Aulerci ed i Redoni, e padronì di tutte le loro città. Molte nazioni niche spedirono allera deputati per prestare io al proconsolo; ma egli posti avendo quarl'inverno nel paese di Chartres, nell'Angiò 1 Turena, recossi frettoloso nella Insubria, mezzo delle ricche spoglie che tolte aveva i, riuscì a procurarsi numerosi amici in Italia. , altro di lui luogotenente, guerreggiò nell' incontro alcuni popoli delle Alpi che riuscì a te.

Sotto il consolato seguente di Marcio Filippo Corn. Lentulo, o piuttosto di Lentulo e di > Nepote, Tolomeo Aulete re di Egitto, cacdal trono dagli Alessandrini, venuto era ad are il soccorso de Romani, malgrado l'avviso

di Catone ch'egli incontrato aveva a Rodi, mentre questi passava a Cipro, e che si era osferto a fari mediatore tra esso e i di lui sudditi. Lentulo era stato deputato a rimetterlo sul trono, mentre coll'oro di Aulete gli sgraziati ambasciatori degli Alessandrini erano stati o uccisi, o guadagnati, o spaventati; ma Pompeo ambiva quella destinazione, ed un supposto oracolo sibillino i Romani sconsigliava dal mandare alcuna armata in Egitto. Pompeo insistera, e Cicerone sempre mal fermo nelle sue opinioni, Latulo favoriva senza urtare di fronte il triumviro; d assince di corteggiare e blandire quest'ultimo, s'indusse forse nel difendere Sestio tribuno, accusato di violenze, a lanciare contro Cesare alcune ardite inveltive, del che in appresso Pompeo lo rimprovero, allorchè annodata fu la concordia tra Cesare, Pompeo e Crasso. Cicerone divenne allora, almeno in apparenza, il partigiano di Cesare, ma invano di di lui scritti vorrebbero da alcuni critici raccogliersi i veri di lui sentimenti. Pompeo non parli più dell' Egitto; Berenice figlia d' Aulete fu posta sul trono dagli Alessandrini, e solo di là ad alem tempo Aulete fu ristabilito nella sua sede da Gabinio proconsolo della Siria in onta della volunia del popolo e dei decreti del senato. Cesare intanto passato era nell'Illirio, e Galba di lui luogotenente

trovossi attaccato presso Octoduro, che forse è l' odierno Martigny, da un numeroso corpo di Galli, che cgli però costrinse alla fuga, uccisi avendo loro 10,000 uomini, dopo di che si ridusse nel paese legli Allobrogi. Cesare fu informato, che i Veneti, ioè gli antichi abitanti di Vannes nella Bretagna, si ccupavano di grandi preparativi di guerra; fece dunne allestire una flotta sulla Loira, della quale confidò l comando a Bruto, e si affrettò a raggiugnere armata. Bruto riportò sulla flotta dei nemici una ompiuta vittoria, ed allora i Veneti si sottomisero; na Cesare fece mettere a morte i capi della loro azione e vendere tutti gli altri come schiavi. liturio Sabino vinse al tempo stesso l'eridorice mandante degli Unclli, e questi soggiogò non neno che gli Aulerci o gli Eburovici ed i Lessovii. Variano gli eruditi sulla situazione degli Unelli, collocandoli alcuni a Coutance, altri a Cotentin, altri più vicino alla Bretagna; gli Eburovici, ed i Lessovii non erano che gli abitanti di Evreux e di Lisieux, il che serve a dare una giusta idea della maggior parte dei popoli, nei commentari di Cesare Pomposamente nominati. Crasso pure, spedito nella Aquitania, strinse d'assedio la capitale dei Sociati : se ne impadronì; ma resistendo tuttavia gli altri Aquitani, marciò contra di essi, ed in una giornata ampale uccise loro 30,000 uomini, con che ottenne la conquista di tutta la loro provincia. Più non erano sotto le armi se non i Morini ed i Menapii, ioè gli abitanti dei territori detti in seguito di l'erovana, di Gueldria, di Giuliers e di Cleves. Ceare volle attaccarli; ma essi ritiraronsi in luoghi si staccasse; e Cesare temeva in particolare, che consolo fosse eletto Domizio Enobarbo, il quale dichiarato aveva, che essendo di quella dignità rivestito, abbreviato avrebbe il di lui proconsolato nelle Gallie. Enobarbo era altronde sostenuto in particolare da Catone e da tutti i numerosi nimici del triumvirato, che in Roma si trovavano. Risolvettero adunque Pompeo e Crasso di chiedere essi medesimi il consolato, e recaronsi a Lucca, dove con Cesare si incontrarono ed ottennero tutto il di lui favore. Enobarbo, il giorno della elezione usci avanti il nascere del sole, accompagnato da Catone e da uno schiavo che portava una fiaccola; ma fatti appena pochi passi, lo schiavo fu ucciso da alcuni assassini che lo attendevano, ed i due patrizj non trovarono scampo se non nella fuga; Catone fu altrest ferito in un braccio. Il senato volle scoprire sli autori del delitto; Clodio alla testa del popoaccio lo impedi; il tribuno Cajo Catone si oppose
ulla radunanza de' comizj; nacque per ciò un interegno, nel quale come in occasione di pubblica
alamità i senatori vestirono a lutto. Non ignoravano
ssi però, che Crasso e Pompeo erano gli autori
el tumulto; e quindi ad essi domandarono, se al
onsolato aspirassero, e sulla loro affermativa il
enato ed il popolo passarono ad eleggerli ad unaimità di suffragi.

g. Cesare, più non temendo di essere richiamato, ndò allora contra gli Ussipii ed i Tenteri, che alcuni 10derni geografi collocano nei contorni di Zutphen, ra che più veramente, secondo Tacito, erano no-1adi o erranti. Questi, cacciati dalla patria loro per pera degli Svevi, avevano passato il Reno, e motravano intenzione di stabilirsi nella Gallia Belgica. M' avvicinarsi di Cesare, que' Germani offrirono di ssisterlo nelle sue imprese, se loro assegnare voeva alcune terre; ma Cesare rispose, che più non i aveva luogo nelle Gallie al ricevimento di nuovi spiti; che però chie derebbe agli Ubii, popoli situati ll'intorno di Colonia, se ricevere li volessero. Finero que' barbari di venire a trattativa cogli Ubii otto la di lui mediazione; ma a tradimento attacarono i Romani, e loro uccisero circa 70 uomini, el che irritato Cesare, gli attaccò egli pure all'imrovviso, e ne fece tanto orribile strage, che di 00,000 che essi erano, ben pochi riuscirono a

e quindi costruire fece in dieci giorni un ponte sul Reno, e cominciò dal devastare il paese de' Sicambri, dei quali difficilmente potrebbe ora indicarsi la sede, altro non sapendosi di certo se non che sulle rive abitavano dell' Yssel, e che grandissimo tratto occupavano della Germania. Sparse pure lo spavento tra gli Svevi, che abitavano nei paesi ora conosciuti sotto il nome di Meclenburghese, di Brandeburghe se, di Turingia e di parte della Sassonia; ma non giudicò opportuno di rimanere più a lungo tra que barbari, e in soli diciotto giorni ripassò il Reno e ruppe il ponte. Assuggettita per tal modo la Gallia, ed atterrita una parte della Germania, risolvette di passare nella Gran Bretagna, onde punire quegli isolani che prestati avevano soccorso si Galli contra i Romani. Informatosi quindi con grandissima cura del modo di guerreggiare de' Britanni, delle loro leggi, del loro governo, dei loro porti, un ufficiale spedi-per nome Volusano, affinche con una nave da guerra esaminare potesse le coste del'isola. I Britanni allora furono presi da spavento, e varj popoli spedirono a Cesare deputati, offrendo sommessione ed ostaggi della loro fedeltà. Cesaro accolse con favore que' deputati, ed alle case loro li rimandò accompagnati da un Artesiano, detto Comio, nomo molto stimato dai Britanni, e nel quale

Cesare molto si confidava. Questi scorrere dovera

nia, e portare colà il terrore delle armi romane;

i dell' Inghilterra, ed esortare i popoli a ricere il dominio de' Romani; ma temendo egli rrere alcun rischio tra quelle popolazioni, e giorni interi si trattenne sulle coste senza dal vascello, ed a Cesare tornò probabilcon mentita relazione, che diede origine ad uerra atroce.

. Cesare partì verso mezza notte dal continel punto più vicino all'isola, e la terra scorso le quattro del mattino. Non trovò tuttavia opportuno allo sbarco, perchè la spiaggia gombra di dune o monticelli, dai quali gli i potevano lanciare dardi fino al mare ed ai li. Scese tuttavia assistito dal vento e dalla , e trovossi a fronte di soldati armati leggiered agilissimi, mentre i Romani nell'acqua meno profonda imbarazzati erano dal peso loro armi, e non notiziosi del luogo trovavano. Mancava già ai legionari il co-, allorchè un porta insegne lanciossi animoso della nave, ed eccitò gli altri a seguirlo, mila abbandonare non volevano in mano ai i. Giunsero per tal modo i Romani alla spiaged i barbari cacciarono e dispersero; cosicchè spedirono tosto deputati a Cesare, offerendo essione ed obbedienza. Cesare chiese ostaggi; quel frattempo una procella disperse le navi ie de' Romani e li lasciò in grande penuria eri, il che vedendo i Britanni, lungi dal man-

dare gli ostaggi richiesti, cre:dettero di potere sterminare quegli stranieri, e la VII legione attaccarono, mentre era occupata a tagliare il grano. Cesare giunse a tempo con alcune coorti, e quella legione ridusse a salvamento. Ma i Britanni attaccarono di là ad alcuni giorni lo stesso Cesare nel suo campo. ed essendo stati fugati, rinnovarono tosto le proposizioni di pace. Cesare si accontentò di esigere un doppio numero di ostaggi, e temendo nell'equinozio vicino peggiori burrasche, si imbarcò tosto cogli ostaggi, lasciò le sue truppe nella Gallia, e tornò nella Insubria, che egli sembrava particolarmente prediligere, giacchè non altrove d'ordinario trattenevasi nel verno. Pompeo e Crasso dominavano intanto come despoti in Roma, e Trebonio tribuno del popolo, affine di renderli in tutto eguali a Cosare, una legge propose, che a Crasso assegnava il governo della Siria, dell' Egitto e della Macedonia, ed a Pompeo quello delle due Spagne per lo spazio di cinque anni, siccome con Cesare erasi praticato. Catone volle opporsi, ma il tribuno lo fece imprigionare. Si osservò, che il quinquennio di Cesare era vicino a spirare, e quindi gli amici di lui consentire non vollero, se prorogato non era per altri cinque anni il governo pure delle Gallie a Cesare conferito. Allora fu approvata la legge Trebonia, nella quale si vietò altresì il richiamo di alcuni di que' governatori avanti l'epoca stabilita, e si diede loro la facoltà di levare quel numero di

truppe, che essi giudicherebbono opportuno, e di esigere dai re e dagli stati alleati tutto il danaro e tutti i soldati, di cui essi credessero abbisognare. Divenivano essi per tal modo arbitri assoluti dell'impero. Crasso che ambiva di guerreggiare coi Parti, imbarcossi a Brindisi, mentre ancora durava il di lui consolato; e Pompeo più astuto, preferì di soggiornare in Roma, dove affine di guadagnare maggiormente la stima e l'affetto del popolo, costruire fece un vasto teatro di pietra, e diede al pubblico magnifici spettacoli, nei quali si videro diciotto elefanti e 500 leoni.

11. Eletti furono consoli nell' anno seguente Domizio Enobarbo e Claudio il Bello, avverso il primo oltremodo al triumvirato, nel che l'appoggio aveva di Catone; ma Pompeo aveva intorno a se una potente armata, cosicchè tolto era ai patriotti più zelanti il fare alcun tentativo per la pubblica libertà. Cesare meditava intanto una nuova impresa nelle isole Britanniche; ma trattenuto fu dalla rivolta di Induciomaro capo degli abitanti di Treveri e di Dumnorice capo degli Edui. Il primo si sottomise all' avvicinarsi di Cesare; il secondo fu sconfitto ed ucciso, perchè di seguire ricusava il vincitore, che seco volle condurre tutti i nobili o i più illustri tra i Galli. Cesare imbarcossi allora con cinque legioni e 2000 cavalli, e sbarcò senza ostacolo in Inghilterra. Egli attaccò e forzò il campo degli isolani, i quali atterriti dai di lui progressi, più non

comparvero in corpo d'armata, e solo invano si opposero al passaggio del Tamigi, che Cesare eseguì ad onta dei loro sforzi. Cassivelano o Cassivelauno loro capo, disponevasi tuttavia a resistere, e molti carri aveva armati in guerra, che grandissima molestia ai Romani arrecavano; ma il capo de' Trinobanti, detto Mandubrazio, sdegnato contra l'altro capo che ucciso aveva il di lui padre Immanuenzio, i suoi compatriotti trasse ad abbracciare il partito de' Romani. Dovette dunque anche Cassivelouno sottomettersi dopo alcuni inutili attacchi, e dare ostaggi; e Cesare imbarcò tosto le sue truppe, e tornò nella Gallia. Osservano a questo proposito alcuni storici, che malgrado le vittorie da Cesare stesso riferite ne' suoi commentari, partì egli dall' isola senza lasciare colà nè truppe, nè piazze fortificate, nè presidj, nè governatori, nè alcun segno del conquistato dominio; il che dà luogo a dubitare, che le sue spedizioni non fossero nè così selici, nè così vantaggiose o gloriose, come egli racconta; al che servono di conferma un verso di Lucano, nel quale dicesi chiaramente che mostrò a quegli isolani le spalle atterrite, ed il racconto di Dione, che tutta la fanteria di Cesare fu in una giornata campale disfatta, - e tutta sarebbe stata sterminata senza il soccorso della cavalleria. Nelle Gallie Cesare fu informate. che morta era la di lui figlia Giulia, la quale col suo raro avvedimento impedito aveva più volte una aperta scissione tra il padre ed il marito. Tanto

, che Cicerone avevano attaccato, su costretto

12. Crebbe allora oltremodo l'autorità di Pompeo, il quale avendo sotto i di lui ordini un'armata nelle vicinanze di Roma, ottenne che per sette mesi si differisse l'elezione de'nuovi consoli. I di lui amici in questo frattempo andavano spargendo nel popolo, e studiavansi di persuadere ognuno, che in quello stato dei pubblici affari Roma doveva essere governata da un solo; ed un tribuno detto Lucejo propose che Pompeo eletto fosse dittatore. Catone si oppose a questa proposizione con tanto vigore, che il tribuno fu in pericolo di essere privato della sua carica. Pompeo stesso temette di

erdere il favore del popolo, e quindi lasciò che etti fossero consoli Domizio Calvino e Valerio lessala. Non fu per questo Roma tranquilla, periè sotto il consolato loro frequenti furono i tuulti, e non rari gli assassinj. I candidati che cashe curuli ambivano, non ai privati, ma ai capi Partiti offrivano pubblicamente il danaro; e coro che la protezione loro vendevano, la violenza loperavano a favore dei loro protetti, cosicchè una carica si conferiva, che alcun cittadino non erdesse la vita. Crasso intanto una guerra infelice trapresa aveva contra i Parti. Egli fu battuto più olte, fu ucciso a tradimento egli stesso, ed lora cessò quel freno che la di lui presenza imosto aveva all'ambizione di Cesare e di Pompeo. lucsti riconoscere non voleva alcuno a lui eguale 1 potere; Cesare non poteva tollerare alcuno, che lui fosse superiore; e quindi nacquero quelle diordie fatali che la distruzione portarono della reubblica.

13. Si attribuisce la sventura di Crasso non mto alla di lui imperizia, quanto al di lui orgoglio. prezzava egli le popolari superstizioni, e sprezzava gualmente i nemici. Entrò da prima nella Mesopomia, e dopo essersi impadronito di alcune città, ornò a passare l'inverno nella Siria. I templi sacheggiò e quelli specialmente di Gerapoli e di Geusalemme, al quale proposito Rollin lo compiange i non avere conosciuto il vero Dio che colà si

adorava; ma questo scrittore è caduto in gravissimo errore, istituendo un paragone tra Crasso e Pompeo, che infelici suppone egualmente l'uno e l'altro, da che violato avevano il rispetto dovuto al tempio di Gerusalemme. Pompeo fu per lungo tempo felicissimo dopo quel fatto; e vinse in Oriente, in Sicilia e nella Spagna, ed avventuroso fu nelle prime sue imprese in Italia. Il solo Crasso, spinto da un folle confidenza, rimandò con orgoglio una ambasciata a lui spedita dal re de'Parti, ed innoltrare si volle, benchè scoraggiata fosse la di lui armata. Quel re che guerra aveva pure con Artabazo, andò contra que sti in persona nella Armenia, e contra Crasso spedi Surena che con valore e destrezza trionfò dei Romani, e Crasso portò a ripassare l'Eufrate ed a tornare nella Mesopotamia. Crasso quindi, tradito da Abgaro re di Edessa, si lasciò condurre nelle pianure della Mesopotamia, situazione per esso svantaggiosa, e colà fu pienamente battuto dai Parti, perì il di lui figlio, il quale dopo avere dato prove straordinarie di valore, vinto alfine e ferito, anzichè cadere nelle mani del nimico, forzò il di lui scudiero ad ucciderlo. Crasso sostenne con coraggio l'annunzio di quella perdita; ma spaventati i di lui soldati ritiraronsi la notte nella città di Carre; inseguiti però dai Parti, fuggirono di nuovo nella oscurità con Crasso medesimo, il di cui questore Cassio dalla armata staccossi e passò nella Siria Crasso avrebbe ancora potuto sottrarsi al nemico

## CAPITOLO XLIV.

273

e davvicino lo inseguiva; ma il perfido Surena itollo ad una conferenza, alla quale Crasso resi, indotto da un principio di sollevazione che la armata si manifestava; e colà fu a tradimento iso, nel momento appunto che Surena la pace a per conchiusa, e condurre lo voleva più vio al fiume onde sottoscrivere il trattato. Gli si liarono il capo e la mano destra, che portate uno in trionfo ad Orode re dei Parti, e Surena, rando in Seleucia, imitare volle le pompe trionfali Romani medesimi.

## CAPITOLO XLV.

DALLA MORTE DI CRASSO SINO AL PRINCIPIO DELLA GUERRA CIVILE.

Assassinio di Clodio. Pompeo solo console in Roma. Giudizio e condanna di Milone. - Continuazione della guerra nelle Gallie. Infelici imprese dei Romani in quella regione. - Nuove vittorie di Cesare. Imprese di Cicerone nella Cilicia. - Cesare chiede di essere confermato nel comando delle Gallie e soffre un rifiuto. Finisce la guerra in quelle regioni e le riduce allo stato di provincia romana. - Prime dissensioni tra Cesare e Pompeo. Ritorno di Cicerone dalla Cilicia. - Continuazione delle contese tra Cesare e Pompeo. Decreti del senato contra Cesare. Origine della guerra civile. - Note cronologiche.

S. 1. Vedendo Pompeo uno dei triumviri estinto, l'altro lontano, i tumulti prese a fomentare della città, sperando per tal mezzo di giuguere alla dittatura. Accadde allora l'assassinio di Clodio, che con Milone incontrossi nell'andare a Lanuvio. Clodio trovavasi a cavallo accompagnato da alcuni schiavi, Milone sedeva in un cocchio colla moglie ed alcune altre donne, seguito da alcuni domestici. Nell'incontro

non fecero i due rivali che guardarsi con ocbieco; ma gli schiavi ed i domestici cominciaad offendersi tra di loro con parole e quindiro alle mani. Milone scese dal carro e tratta ada attaccò gli schiavi di Clodio; Clodio stesso ella mischia ferito gravemente nel capo, e porad una casa vicina, dove Milone seguitollo e olse la vita. Narrano altri, che Milone vedendo ale vicino a morire per la ferita ricevuta, cora Roma assine di impedire che quella morte dea non fosse in modo che aggravare potesse la i condotta. Il corpo però di Clodio fu trasporin città; e migliaja di cittadini corsero per inare la casa di Milone; ma respinti furono dal one stesso alla testa dei suoi servi, e molti 10 uccisi. Il cadavere di Clodio fu quindi tratto sala del senato, dove spezzati furono tutti i , e con questi formossi il rogo. Il fuoco cocossi all'edifizio, e fu ridotta in cenere la seel più augusto magistrato della terra. Milone agnò tosto uno dei tribuni del popolo, detto io, che al suo tribunale citollo, ben disposto ssolverlo; ma il popolo attaccò Milone ed il no che gran pericolo corse della vita, e sotto no pretesto di cercare gli amici di Milone, si udonò ad ogni sorta di eccessi. Gli amici di zeo sollecitarono allora la esecuzione del discloro di portarlo alla dittatura; ma Catone, veo di non potersi opporre direttamente alla di

lui elevazione, al senato adunato per quell'oggetti propose di eleggerlo solo consolo, giacchè in ta qualità doveva rendere conto al popolo della amministrazione. Fu egli dunque con nuovo esempl nominato solo al consolato, ed un aumento di tru pe gli fu accordato, ed una somma annuale di mil talenti onde provvedere al loro sostentamento. Cod fermato fu ancora per quattro anni nel governi della Spagna, colla facoltà di potere quella provint cia reggere per mezzo di deputati. Investito di uno vo potere, Pompeo stabilì il giorno in cui Milone sarebbe giudicato. Appio Claudio fratello dell'ucciso comparve, ed arringò come accusatore: Cicerone : sunse la difesa del reo, ma intimorito dalla presenza di Pompeo e dei soldati che lo circondavano, forse anche dalla contraria disposizione del popolo, non ardi pronunziare la bellissima orazione, che ci è stata tra le di lui opere trasmessa; e Milone esiliato ritirare si dovette a Marsiglia, dove leggendo 🕴 quella orazione, ebbe a dire che se Cicerone recitata la avesse, mangiati non avrebbe egli a Marsiglia i pesci barbati.

2. Cesare intanto, ricevuti avendo i chiesti soccorsi, i popoli rubellati delle Gallie soggiogava di bel nuovo, e giunto l'inverno tornò ancora nella Insubria. Temeva egli, che Pompeo dopo la morte di Giulia e quella di Crasso, non si rendesse a lui superiore in potere. Mandò quindi somme grandiose a Roma, affinchè distribuite fossero al popo-

നെ ഉത്തെന്നു. അമുഷ്യേശ്യക്തെന്ന് ക്രമ്മ പ്രധാനം

asse 22 mm - Dan - Li a un assassi fece fire al main to be the age were ferro de homan i ornitali i i i i soggiogaroles a egil kima in le in in Me questi rise avevan le em . The la manue de l'ereinwile le sar politica e car al essicol. ati. Cesare npassi inzerie n im in h Alpi ; reisi a Narious, e i la seum es condiare Noviono città dei Baurga Avantas Ellia Vereingene per soccirrere quelle parma, ma fa disfatto e lto in fugat e Ce are ama ir an a L Navioduno, taccó e prese d'assair, a como ina Bourge. ia delle piazze plu fiet, terae sai el difesa da 2000 nomini, dei quali per di la con perirono assò allora ad assedinte Geri, sia capitale digli lverni, ma intanto fa littoriare, che i Nitrologo ibellati eransi, e che ili Lini 10.000 nomini omani promessi. con larre volevano al campe, ne ico. Egli si mosse teste ad incontrare gli fe se chiesero il perdono, e riuniti furono collice del e romane: ma ben tosto gli Edui si acito, con i nuovo, e tutti gli Italiani che tra di controli. ansi, empiamente trucidarono. Cesare attace accessor l campo nimico: ma i soldati ad onta de d ni tutto ad un tratto si volsero compa trata. la quale Vercingetorice difendere seppe com some lore, che Cesare perduti avendo zumuer in free. stretto a levare l'assedio. Lusingo i est di princi

## LIBRO II. PARTE II.

sare per Novioduno, ove lasciato aveva il tesoro ed i viveri dell'armata; ma trovò che gli Edui tutto avevano preso e la città stessa incendiata. Si volse dunque verso Agendico, ora Sens, sperando di risnirsi con Labieno, il quale intanto era stato nel suo cammino attaccato da Camalogeno comandante de' Galli; Labieno riuscì tuttavia a superare quell'attacco, e giunse ad Agendico, ove lasciato aveva i bagagli, e quindi al campo di Cesare.

3. Pressochė tutti però i popoli della Gallia Celtica sollevati si erano e dichiarati in favore dei ribelli; e riconosciuto avendo Vercingetorice per capo loro, vennero ad attaccare Cesare, che li respinse, gli sconfisse e gli inseguì fino ad Alesia, alla quale città pose tosto l'assedio. Ma quella piazza era troppo bene situata, e Vercingetorice colà si era chiuso con 80,000 fiomini. Cesare le truppe dispose intorno alla città, ed il suo campo fortificò onde ridurre gli assediati all'estremo col togliere loro i viveri. Vercingetorice però uscir fece tutti coloro, che non erano in istato di concorrere alla difesa; e non avendo Cesare voluto accordare lero il passaggio, quegli infelici morirono tutti di fame entro le linee di circonvallazione. Giunse allora al soccorso della città un'armata di 150,000 uomini sotto gli ordini di quattro comandanti, il primario de' quali era Comio, da Cesare colmato di favori. Cesare fu attaccato ne' suoi trinceramenti; tre battaglie sostenne, e tre volte respinse il nemico, il - che Fercingetorice indusse a rendere la piazza a discrezione, e Cesare tutti i Galli che colà si trovavano, dannò alla schiavitù, soli gli Alverni eccettuando e gli Edui. Molto giovò ai Romani quella distinzione, giacchè gli Alverni tutti si sottomisero all'istante, e gli Edui accolsero Cesare nella loro capitale, dove passò l'inverno. Lodata fu grandemente la condotta di Cesare come politico non meno che guerriero; si disse che alcun romano non aveva giammai fatto altrettanto, ed in Roma si ordinarono pubbliche cerimonie per rendere grazie agli Dei di que' fortunati avvenimenti. Pompeo intanto sposata aveva Cornelia figlia di Cecilio Metello, ed intento a procurarsi il favore del senato, erasi associato il suocero nel consolato. Catone trovossi nel ruolo de' candidati per la nuova elezione; ma preferiti furono Claudio Marcello e Sulpicio Rufo, partitanti di Pompeo. Cicerone in forza di un decreto, che obbligava i consoli ed i pretori di alcuni anni addietro a recarsi nelle provincie ad essi destinate dalla sorte, partire dovette con due legioni per la Cilicia. Giunto in quella provincia seppe da Antioco re di Comagene, che i Parti passato avevano l'Eufrate; attraversò quindi la Cappadocia, ed avvicinossi al monte Tauro affine di troncare i progressi del nimico. Udendo poscia che riuniti eransi i Parti intorno al monte Amano, gli attaccò, li volse in fuga, riprese loro molte fortezze, che occupate avevano, e Pindenisso espugnò dopo un assedio di 57 giorni, che la piazza più forte era della Cilicia. Ottenne quindi dai soldati il titolo di imperatore; ma puo credersi, che Quinto di lui fratella, il quale militato aveva con onore sotto Cesare nelle Gallie, più d'ogni altro contribuisse ai felici successi dell'oratore in quella spedizione.

4. Cesare passava intanto l'inverno a Bibracte capitale degli Edui, attento egualmente ad osservare gli avvenimenti di Roma, ed a fare i preparativi per terminare la guerra nelle Gallie. In Roma godeva egli in preserenza il savore del popolo, ma il senato dato si era al partito di Pompeo. Marcello suocero e collega di quest'ultimo, propose perfino che Cesare richiamato fosse innanzi il termine stabilito; e non riuscendo nell'intento, studiossi in ogni modo di avvilire ed irritare il proconsolo. Egli sece persino battere crudelmente con verghe un senatore di Como, che Cesare aveva fatto dichiarare colonia romana, e a quell'infelice disse, che determinato si era a quel passo, affinchè tornando mostrare potesse a Cesare le spalle insanguinate. Cesare in quel tempo chiese al senato la prolungazione del suo comando; ma dominato essendo il scnato da Pompeo e da Marcello, soffrire dovette egli un rifiuto. Si narra, che mettesse allora la mano alla spada, ed in presenza de' suoi ufficiali dicesse: " Questo ferro darammi ciò che Pompeo mi ricusa »; Plutarco però mette queste parole in bocca di un ufficiale da Cesare spedito a Roma, che alla

iorta del senato attendeva la risoluzione di quel :orpo. Certo è che Cesare affrettò allora il compinento delle sue imprese contra i Galli; e sapendo she dopo la battaglia di Alesia eransi determinati a combattere separatamente, attaccò anche nell'inverno e soggiogò gli uni dietro gli altri i Biturigi, Carnuti ed i Remesii. I Carnuti diconsi gli abitanti della odierna Chartres; ma se vero è che un rillaggio della Lombardia detto fosse Carnutomago, ra Carnago, da una disfatta colà sostenuta dai Carnuti, converrebbe annoverare que'popoli tra i Salli che in diverse epoche scesero in Italia. Entrò rure nel paese de' Bellovaci che vinse in giornata ampale; uccise Correo altro de' loro capi, e tutta idusse al dovere la Gallia Belgica; di là passò a levastare il paese degli Eburoni, mentre Labieno ruello poneva a guasto de' Treviresi. Dunnaro, conandante degli Andiani rubellati, assediò Limono, ra Poitiers; ma Caninio e Fabio, comandanti ronani, lo obbligarono a levare l'assedio, ed il secondo o inseguì, gli uccise 12,000 uomini, e dispersa vendo tutta la di lui armata, entrò nelle terre dei Carnuti, e questi soggiogò non solo, ma anche gli Armorici, abitanti sulle sponde dell'Oceano. Due soli comandanti de' Galli tenevansi ancora a campo, Drape coi Senoni e Luterio coi Cadurci o Cadurciani; na all'avvicinarsi de' Romani, questi aucora ritiraonsi in una piazza forte detta Uxellodunum, da lcuni confusa con Cahors, da altri situata sulla

frontiera del Quercy e del Limosino. Caninio inseguì que' Galli, riuscì a fugare le loro truppe, ma non ad impadronirsi di quella città. Accorse allora Cesare colla sua armata fino dalla estremità della Gallia Belgica, tolse l'acqua alla città, e fattosene padrone, fece tagliare la destra a tutti gli abitanti che in istato erano di portar l'armi. Sparso avendo quindi il terrore in tutta la Gallia, tutto il tratto di quel paese dai Pirenei e dalle Alpi infino al Reno ed al mare, ridusse in provincia romana sotto il comando di un pretore. Si narra che nelle diverse imprese contra i Galli Cesare prendesse 800 città, soggiogasse 300 popoli diversi, e tre milioni d'uomini vincesse in diverse battaglie, dei quali un milione su morto e due surono fatti prigionieri.

5. Disposte avendo quindi Cesare le sue truppe, onde tenere in dovere quella vasta regione conquistata, a Nemetocenna si ridusse nel centro della Gallia Belgica, d'onde con tanto avvedimento e tanta dolcezza resse i popoli soggiogati, che si riconobbe non meno valente nell'arte di governare, che in quella di vincere. Ma Pompeo studiavasi intanto di elevare alle prime dignità i più accaniti di lui nimici; e quindi al consolato furono portati Claudio Marcello ed Emilio Paolo; e Scribonio Curione, patrizio di grande ingegno ma screditato per la sua scostumatezza, fu posto alla testa dei tribuni. Appio Claudio il bello, avverso egli pure a Cesare, · Calpurnio Pisone, furono eletti censori; solo

ultimo poteva riguardarsi come favorevole al re delle Gallie, perchè di lui suocero, ma non ipava nè del credito, nè dell'ardire del col-Claudio degradò molti cavalieri romani, ed alcuni senatori, tra i quali lo storico Salluichiarato infame per il suo libertinaggio. Sotto ensori furono di nuovo numerati i cittadini, e oo se ne trovarono atti alla guerra. Cesare in quell'anno a passare l'inverno nella Gallia ina, forse affine di osservare più da vicino la ta di Pompeo; e colà fu informato che i due i meditavano la di lui ruina, e che il tribuno e disponevasi a proporre, che tolto gli fosse erno ed il comando della armata. In pochi egli sconcertò tutti i disegni dei di lui avverlegli immensi tesori, che acquistati aveva nelle , benchè liberalissimo si mostrasse con tutti no cogli schiavi, si giovò per guadagnare e spere quegli stessi magistrati, che Pompeo ti aveva, onde servissero di stromenti alla di bizione ed alla di lui rivalità. Emilio Paolo 1500 talenti, che poscia impiegò nella fabbrisontuoso palazzo, ed il tribuno Curione trasse are le somme necessarie al pagamento dei ebiti, che secondo alcuni storici ascendevano ı somma prodigiosa; il solo Marcello seppe e a tutte le offerte della seduzione. Curione all'estremo, non manifestò ad un tratto la a opinione; Pompeo quindi continuando a 284 LIBRO II. PARTE II.

confidare in esso, lo sollecitava a proporre al popolo il richiamo di Cesare, ed egli studiavasi solo di mendicare motivi di dilazione. Giunto finalmente il momento, in cui vicino era a spirare il potere a Cesare conferito, senza punto dichiararsi favore di Cesare, al senato ed al popolo propose che i due comandanti fossero l'uno e l'altro confermati nell'esercizio delle loro cariche, o l'uno e l'altro dimessi. Ben prevedeva egli; che Pompeo abdicare non vorrebbe il governo della Spagna, ne il comando della armata, il che portato avrebbe di conseguenza la conferma di Cesare. Cornelio Scipione, partigiano di Pompeo, fece osservare, che diversa era la condizione dei due proconsoli, giacchè la magistratura di Pompeo durare doveva per alcun tempo; ma Curione rispose che, trovandosi la repubblica in alcun modo soggetta a due sovrani, era d'uopo di tenere a riguardo dell'uno e dell'altro una eguale condotta; nè punto dissimulò, che il solo che rimanesse armato, il tiranno diverrebbe di Roma, mentre l'equilibrio dei poteri dell'uno e dell'altro conservato avrebbe una specie di libertà Sebbene il senato inclinasse al richiamo solo di Cesare, il popolo abbracciò l'alternativa da Curione proposta; e Pompeo stesso, non sapendo a quale partito appigliarsi, parti di Roma sotto pretesto di recarsi al suo governo, ma si trattenne ad una casa di campagna, d'onde scrisse al senato che pronto era ad abdicare le sue cariche ed a congedare

## EAPITOLO XLV.

pe, purchè Cesare facesse altrettanto. Curioendolo di ritorno in Roma, dichiarò, che ad pettava il dare l'esempio, e nulla ottenere lo col mezzo delle trattative, propose che e l'altro spogliati fossero delle loro cariche, caso di rifiuto dichiarati nimici della repub-Dopo lunghe contese fu risoluto soltanto, che cuna delle due armate si staccherebbe una , affine di spedire nella Siria a Bubolo o il rinforzo del quale abbisognava contra i Pompeo domandò allora a Cesare la legione restata gli aveva da prima; e Cesare, benchè egno scorgesse del rivale di indebolire le sue non una ma due legioni consegnò ad Apzudio, che condurre le doveva in Italia. Egli altresì gli ufficiali di regali, ed a ciascun distribuire fece 250 dramme, equivalenti in cinque luigi. Ma queste truppe giunte in I-10n partirono già per l'Oriente, ma dal conlarcello furono riunite alle truppe di Pompeo. e, tornato in quel tempo dalla Cilicia, chieeva il trionfo per la vittoria riportata sui e siccome la di lui assenza lo aveva tenuto , dall'abbracciare alcun partito, conservò una di neutralità onde giugnere più facilmente al opo, ed offrì ancora la sua mediazione tra i denti, che Pompeo ricusò. Lusingavasi questi, truppe di Cesare malcontente del loro capo, le troppo sovente le esponeva ai pericoli,

dovessero tutte dichiararsi in di lui favore. Quindi nacque, che interrogato un giorno da Cicerone, quali forze opposte avrebbe al suo avversario, rispose che egli non aveva che a battere la terra col pie-

de, e che uscita ne sarebbe una intera armata. 6. Al consolato portò di nuovo Pompeo due dei di lui amici, Clodio Marcello e Cornelio Lentulo. Cesare intanto al senato scrisse, chiedendo che comfermato fosse nel di lui governo, siccome praticato si era a riguardo di Pompeo. Negata essendoglisi la conferma, egli ripassò le Alpi, o piuttosto gli Apennini colla terza legione, e fino a Raveuna innoltrossi, d'onde scrisse ai nuovi esponendo in termini pomposi il ragguaglio delle delle sue conquiste, e dichiasue imprese e rando tuttavia che pronto era ad abdicare qualunque potere, purche lo stesso facesse Pompeo. Lurga discussione produsse questa domanda nel senato, ed alfine su conchiuso che Cesare tutte le sue cariche abdicherebbe, e riguardato sarebbe come nimico della patria, se dentro un certo periodo a quel decreto non obbedisse. Curione e due altri tribuni protestarono contra quel decreto; ma i consoli dopo avere tentato invano di persuaderli a togliere quell' ostacolo, gli scacciarono ignominiosamente dalla assemblea. Cesare, ben informato di tutti quei maneggi, e bramoso ad un tempo di giustificare pienamente la sua condotta, chiese di nuovo al senato, che il governo togliendoglisi della Gallia ed comando dell'armata, gli si lasciasse almeno il verno dell'Illirio, ed il comando di due legioni. n era questo certamente il di lui intento, ma n sapeva che quelle proposizioni non sarebbono I senato accolte, e che i di lui nimici ridurre lo rebbero alla condizione di semplice privato. I ouni che abbracciato avevano il di lui partito, nendo allora di essere deposti dai consoli, e duando forse della loro personale sicurezza, parti-10 di notte tempo travestiti da schiavi, ed al npo di Cesare si recarono innanzi a Ravenna. Il nato dopo la partenza loro un decreto adottò, il ale portava, che i consoli in carica, il proconsolo mpeo, i pretori, e tutti gli uomini consolari che in ma trovavansi o ne'contorni, avvisare dovessero coi zzi più opportuni alla pubblica sicurezza. Questo creto fu il segnale della guerra civile, e le armi pugnare sece ai due partiti, che apparentemente a pugnavano se non per lo mantenimento delle gi e della libertà. Il partito di Pompeo si cuova col manto onorevole dell'interesse della repubca, la quale Pompco riconosceva per comandante lle sue armi, e quindi i consoli ed i senatori troransi sotto le di lui insegne; Cesare dal canto suo deva la affezione del popolo, i di cui tribuni si mo già dichiarati in di lui favore

7. Questo avvenimento ed il principio della guercivile, si collocano dai cronologi nell'anno 704 ll'era romana; ma nelle tavole di Blair si sono

male a proposito registrate sotto un anno medesimo l'origine della guerra civile, l'assedio di Pompeo in Brindisi, la sconfitta dei di lui luogotenenti nella Spagna, l'assedio e la presa di Marsiglia e la battaglia di Farsalia. Riesce pure strano il vedere in quelle tavole collocato Catone Uticense solo nell'ano 695 dell'era romana, che già molto prima i era distinto nel senato e nella assemblea del popolo. Sotto l'anno seguente 696 si collocano l tribunato di Clodio, l'esilio di Cicerone procumo da Clodio medesimo, l'andata di Cicerone a Tesslonica, e la spedizione di Cesare nella Elvezia e nelle Gallie, che lo spazio occupó di varj anni. Nd successivo si registrano il richiamo di Cicerone, i ringraziamenti da esso fatti al senato, e non gli onori dal scnato ad esso compartiti; e si nomina lo storico Sallustio, che già da prima si era fatto conoscere come degno di lode e di e allora forse trovavasi già degradato. Nell'amo 699 si pone il passaggio del Reno eseguito da Cesare, che vinse quindi i Germani, ma non passò nell'anno medesimo in Inghilterra; e sotto quell'anno si registra pure il nome di Labieno comandante romano nelle Gallie, che altro non era se non uno dei luogotenenti di Cesare. Cade nell'anno 702 la morte di Crasso ucciso dopo una battaglia, nella quale la di lui armata era stata tagliata a

pezzi dai Parti. Nelle tavole cronologiche di Blair. sotto l'anno medesimo in cui nacque la guerra

le tra Cesare e Pompeo, si registra il nome di nelio Nepote, storico romano.

8. Poichè si sono in questi due capitoli riferite la necessaria brevità le imprese di Cesare nelle llie, non inopportuno sarà il soggiugnere in queluogo alcune critiche osservazioni. Molte e granfurono per la maggior parte quelle imprese; lte furono le battaglie, molte le vittorie, granse le conquiste; ma qualora si voglia esamie davvicino la loro natura, il modo con cui fu-10 condotte, e le loro conseguenze, si troverà : o per la scarsa cognizione che di quelle reni si avevano, o per il debole numero delle trupromane a fronte delle poderose armate de'bari, o forse più ancora per la fretta straordinaria la quale eseguite furono quelle imprese, alcuna esse non fu condotta a fine, alcun soggiogamento 1 fu perfezionato, nè fu assicurata e guarentita conservazione di alcuna di quelle luminose quiste. Cesare vinceva, devastava, distruggeva; appena egli era partito, che i popoli vinti lebellati insorgevano di nuovo, e più funesti atchi meditavano contra le romane armate. E sebie ridotta fosse una gran parte della Gallia allo to di provincia romana, non cessavano tuttavia sollevazioni, le sedizioni, le rivolte; e la Gallia 1 potè dirsi alla partenza di Cesare interamente perfettamente sottomessa. Altra osservazione imtantissima potrebbe aggiugnersi, cioè che quelle Stor. d'Ital. Vol. V.

guerre note non sono in parte se non per la relazione stesa da Cesare medesimo, il quale attenuò sempre 500 nel racconto le sue perdite e quelle ingrandi dei 🛭 : nimici, siccome la prova evidente ne abbiamo is ciò che egli ci lasciò scritto della Britannia. Questa 📻 osservazione non è sfuggita tampoco ad alcun degli scrittori di quella età. Strano è il detto di Cesare medesimo, che i Galli servivansi di letter greche, o almeno che egli preso avendo il campo degli Elvezi, trovò un registro scritto in lettere greche di tutti coloro, che usciti erano da quella regione per cercare altrove stabilimento. Alcui eruditi hanno supposto, che quegli atti scritti forscro in celtico o nella lingua de'Galli, e solo colle lettere greche; soggiugnendo ancora in prova dell'assunto loro, che greco cioè non parlassero i Galli, che Diviziaco conferire non poteva con Cesare, bene istrutto nel greco, se non per mezzo di un interprete, e che Q. Cicerone scrisse lettere in greco a Cesare chiedendo soccorsi, assinchè la lettera non fosse letta dai Galli, qualora caduta pur fosse nelle loro mani. Altri si sono fondati sul testo di Strabone. il quale accenna, che a Marsiglia una scuola tenevasi, alla quale i Galli mandavano i figli loro, per il che amanti divenuti erano dei Greci e delle greche lettere; e da questo deducono, che scritti in greco essere potessero gli atti dei Galli. Ma è ben chiaro a vedere che l'insegnamento dei Marsigliesi estendere non potevasi che ai paesi più vi-

, ed a pochissimi individui di una nazione, che ce e guerriera, tutt'altro amava che le lettere. potrebbe dunque ragionevolmente supporsi, che ngua greca divenuta fosse comune nella Gallia, ù strano ancora sarebbe il credere che, non inendo i Galli il greco, scrivere volessero le loro torie con caratteri greci. Io credo adunque di sorre una mia congettura, che alcuni eruditi troveranno forse priva di fondamento. I Romahe veduti abbiamo nel corso della storia rsi neppure delle lettere puniche dopo la conta di Cartagine; non conoscevano in generale on due lingue e due alfabeti, cioè il latino ed reco. Vedendo adunque Cesare alcuni atti scritti caratteri che latini non erano, o greci li cres e per alcuna somiglianza dell'antica scrittura celcolla greca, o greci gli appellò, giacchè il nome parbari davasi bensì ai popoli dell'occidente, ma non si vede giammai alle loro lettere o alle loro azioni. In proposito però dei registri degli El-, io mi trovo in grado di proporre altra conura, forse ancora più verisimile. Nel primo voe di quest' opera si è parlato dei Reseni, popoli ischi, i quali da Quadrio e da altri ancora supgonsi i padri dei Reti. Se questa ipotesi sussise, strano non sarelbe che Cesare veduto avesxa gli Elvetici, registri scritti con caratteri etru-, che que'popoli forse ancora per tradizione servavano; ed alcuno non ignora la conformità

di molte lettere greche colle etrusche, della quale ha fatto speciale menzione il Lanzi, e della quale continue prove si trovano nei monumenti di quella

nazione. Avvi ancora di più. In alcune mie osservazioni contra il Sig. Akerblad, io ho provato, anche col confronto dei tre alfabeti incisi, la convenienza o conformità di molte delle rune celtiche o gotiche o sveo-gotiche, in somma di molte delle rune dei popoli settentrionali coi caratteri etruschi e greci. Non è dunque improbabile, che Cesare, vedendo la somiglianza dei caratteri etruschi o anche runici coi greci, abbia supposto scritti in greco que'registri, che forse non lo crano se non nella lingua di quei paesi. Altra quistione tra gli eruditi è stata mossa intorno alla quantità straordinaria dell'oro trovata nelle Gallie. Molto già si era detto nelle storie delle guerre antecedenti delle ricchezze del re Lucrio, e dei tesori sepolti in diversi luoghi negli stagni e nelle paludi. Cesare trovò ancora una immensa quantità d'oro, ed egli stesso ne riportò somme prodigiose, e molti ancora della armata di lui si arricchirono. D'onde mai tanto oro nelle Gallie? Strabone parla bensì della comodità che al commercio offrivano i due mari sui quali la Gallia sembrava assisa; ma egli ne parla da geografo, e ben difficilmente indicare si potrebbe quale commercio oltremodo profittevole esercitare potessero i Galli, e con quali nazioni, e d'onde traessero una copia sì grande di quel metallo

prezioso. Gli scrittori francesi si sono particolarmente

attaccati alla sola ipotesi del commercio, senza farsi arico di tutte le obbiezioni che fare si potrebbono. lla supposta estensione ed ai grandiosi effetti del aedesimo, e senza accorgersi che nè dalla Britannia, è dalla Spagna, nè dalla Germania, colla quale ltresì continuamente guerreggiavano, avrebbono poato trarre grandi ricchezze i Galli, che poco dediti llora alla coltura delle terre, e quella solo promoendo per lo sostentamento loro, merci non avevao da offerire in cambio agli stranieri. Io non inteno come gli scrittori di quella nazione non abbiano osto mente alle miniere, delle quali alcune ricchisime sono accennate dagli antichi scrittori presso i 'ettosagi popoli della Gallia, e che forse presso ltri popoli trovavansi non solo del mezzogiorno, la anche settentrionali. Si dirà, che miniere d'oro conoscono tuttora in quella regione, ma queste overe ed incapaci a produrre quella quantità di cchezze di cui ragionano gli antichi storici; ma a nesto puo rispondersi, che appunto queste come nte altre miniere sono impoverite, perchè sono ate esaurite nelle antiche ctà.

## CAPITOLO XLVI,

Della storia di Roma

dal principio della guerra civile
fino all' ingresso di Cesare in Roma.

Disposizioni prese da Pompeo. - Primi passi di Gesare in Italia. Passaggio del Rubicone. - Cesare occupa Corfinio e diverse altre città. - Gesare sotto Brindisi. Presa di questa città. Fuga di Pompeo. - Gesare sottomette la Sicilia e la Sardegna. Si avvia verso Roma. Conferenza da esso tenuta con Gicerone. - Gesare giugne sotto Roma. Simula intenzioni pacifiche a riguardo di Pompeo.

S. 1. I consoli Marcello e Lentulo recaronsi tosto da Pompeo, che trovavasi ad una campagna non lontana da Roma, e Marcello gli presentò una spada, dicendogli anche in nome del collega, che egli incaricato era della difesa della repubblica e del comando delle truppe. Rispose Pompeo che obbedirebbe ai loro ordini, purchè trovato non si fosse alcun mezzo per troncare amichevolmente qualunque contesa. Questo diceva egli con affettata modestia; ma nel decreto in cui privato era Cesare del comando della armata e del governo delle Gallie, Lucia Domizio era ad esso sostituito colla facoltà ar-

a di levare 4000 uomini, onde impossessarsi del o governo. Il senato era però in continua agitane, ed ogni giorno riunivasi onde avvisare ai ezzi di opporsi a Cesare, ove questi sottomettere n si volesse a quel fatale decreto. Pompeo coındante dell' armi, obbligato era a soggiornare ori della città, e quindi in un sobborgo trattevasi, dove i senatori recavansi di continuo per liberare sui comuni loro interessi. All'impresa di sare si applicò il nome di tumulto, affine di dare quella l'aspetto di una sedizione momentanea, e potrebbe all'istante comprimersi; ed a Pompeo concessa la facoltà di arruolare 30,000 cittadini, di assoldare tutte le truppe straniere, che egli adicherebbe opportuno. Pompeo al governo delle ovincie destinò gli amici suoi più fidi; Metello o suocero mandò nella Siria col giovane di lui lio, affinchè una flotta riunissero sulle coste delsia; Domizio spedì nella Gallia Cisalpina, che avvedutamente anzi che lasciare l'Italia si rinchiuse Corsinio; propretore in Sicilia su eletto Catone, otta nella Sardegna e Tuberone in Africa. Calrnio Bibulo e Gicerone incaricati furono di provdere alla sicurezza delle coste della Italia. Il Pon-, la Bitinia, l'isola di Cipro, la Cilicia, la Madonia e le altre minori provincie, tutte date funo a governare ai partigiani di Pompeo, il quale minciò allora ad usare di un potere assoluto, non tramente, dice Plutarco, che se stato fosse re di ma.

che allora serviva di frontiera della Gallia Cisalpina e della Italia propriamente detta; affine però di nascondere il suo disegno, e di non dichiarare formalmente la guerra, una squadra mandò verso il Rubicone, al comandante ordinando di attendere il di lui arrivo sulla sponda di quel fiume. Il di seguente assistere volle ad un combattimento di gladiatori, e dispose un grandioso banchetto. Sulla sera levossi da mensa, ed i convitati pregò ad attendere il di lui ritorno. Partito quindi da Ravenna, seguito dai suoi più fidi, ai quali pigliare fece diverse strade onde osservati non fossero, errò per alcun tempo, e quindi il cammino prese di Rimini. Giunto alla sponda del Rubicone, incerto rimase per alcun tempo di quello che fare dovesse, tutti travedendo gli orrori di una guerra civile. Ad Asinio

ollione che gli era vicino, disse: « siamo ancora in tempo per retrocedere; ma se questo ponticello si trapassa, tutto si dee compiere coll'armi ». arrano altri che sclamasse: « Perduto io sono se retrocedo, e se m'innoltro, immense sciagure a Roma sovrastano »! Stette ancora alcun tempo nsoso, e quindi pronunziò quelle memorabili pale: « andiamo ove i prodigi del cielo e l'iniquità de'nemici ci guidano: gettato è il dado »; ed alaltra sponda incamminossi. Di là portossi sollecito tto Rimini, e se ne impadronì avanti il nascere el giorno. Non avendo quindi sotto il suo comando ie una sola legione, l'ordine spedì di raggiugnerlo la grande armata, che ancora trovavasi nelle Gal-. Il cenno fatto da Cesare de' prodigi, riferivasi la pretesa apparizione di un uomo di alta statura ne suonava il flauto, al quale essendosi fatti intorno pastori del vicinato, i soldati ed i tribuni, queluomo, dato avendo di piglio ad una tromba, intuonò segnale dell'attacco e passò all'altra sponda, il ne forse non avvenne che per artifizio di Cesare, ttento ad incoraggiare le sue truppe.

3. Roma era intanto nella maggiore costernaone. Giunto essendo in quella città l'avviso delle rime mosse di Cesare, tutto era confusione e diordine; i cittadini fuggivano alla campagna, i villici ercavano un riparo nella città; i senatori adunaansi di continuo senza potere alcuna cosa risolvere, Pompeo stesso spaventato, perchè riunite non aveva

LIBRO II. PARTE II. ancora le sue truppe, insensibile non era ai rimproveri che da ogni parte gli si facevano di avere forzato Cesare ad armarsi contra la patria, e di non avere satto i necessarì preparativi per resistere. Certo Favonio ebbe fino il coraggio di dirgli, che tempo era di battere la terra col piede e di farme uscire le legioni. Armare non voleva egli il populo, temendo che quello a favore di Cesare si dichiarasse; risolvette perciò di recarsi a Capua, ove erano le legioni da Cesare consegnate ad Appio; e pubblicò che come nemico della patria trattato sarebbe qualunque senatore o qualunque altro magistrato, che ricusato avesse di seguirlo: tutti dunque coloro che rivestiti erano di cariche importanti, si avviarono con esso nella Campania. Divisi crano questi, partitanti essendo alcuni di Cesare, altri di Pompeo; il solo Catone partigiano non era che della repubblica Ma Cesare che già assoldato aveva nuove truppe nella Gallia Cisalpina, alcuni suoi ufficiali spedì ad oc-

cupare Arezzo, Pesaro e Fano, ed egli stesso recossi con una legione sotto Osimo, che gli aprì le porte, innoltrossi quindi verso il Piceno, dove la legione XII venne a raggiugnerlo. Fattosi quindi padrone di Ancona, di Ascoli, di Gubbio e di Osimo, ed inutili riuscendo alcune trattative di pace allora intavolate, si avviò verso Corfinio, che Domizio difendeva con trenta coorti. Non sì tosto ebbe egli posto l'assedio a quella piazza, che il presidio si arrendette, ed a Cesare consegnò tutti i senatori, che

asse all'incontro di Cesare, che favorevolmente accolse, e che anche a Domizio accordò la vita

e la libertà; il che meno probabile renderebbe l'aneddoto del preteso avvelenamento. A Domizio lasciò perfino il danaro che recato aveva seco per lo stipendio delle truppe, benchè queste tutte arruolasse sotto le sue insegne.

4. Pompeo dopo la presa di Corfinio, non più credendosi sicuro in Capua, ritirossi a Brindisi, disegnando forse di passare di là in Oriente, ove non mancava di potenti amici. Ma Cesare lo inseguì attraverso la Puglia, pose tosto l'assedio a Brindisi, e tentò ancora di chiuderne il porto. Avanti però che egli compiere potesse il suo disegno, giunse la flotta che trasportati aveva i due consoli con trenta coorti a Dirrachio, e Pompeo risolvette di fuggire cautamente, nascondendo a tutti il suo divisamento. Murare fece le porte, e scavare profondi canali in capo alle strade, guerniti nel fondo di punte acutissime; libere lasciò tuttavia quelle che conducevano al porto. A tutti i cittadini ordinò di non uscire dalle loro case, ed in tre giorni imbarcò tutte le sue truppe a riserva della fanteria leggiere disposta sulle mura, che accorrere doveva ai vascelli solo al momento che dato ne fosse un segnale convenuto. Sotto Brindisi Cesare aveva fatto prigione un certo Magio, capo dei fabbri, che a d' Ablancourt è piacinto di trasformare in un intendente delle macchine, ed a Rollin in un ingegnere in capo . mentre è ben chiaro il vedere che questo non era se non un capo degli operaj, che indicati erano sotto il nome generico di fabbri. Dicesi che quel Magio lasciato libero, a Pompeo portasse per parte di Cesare parole di pace, ed anche forse tornasse colle risposte di Pompeo; ma quelle trattative non ebbero migliore riuscita delle precedenti. Cesare, vedendo ad un tratto le mura scoperte, o come altri narrano, dagli abitanti di Brindisi avvertito della fuga di Pompeo, ordinò tosto la scalata, ed i di lui soldati, inseguire volendo quelli che al porto i ritiravano, caduti sarebbero nelle fosse disposte da Pompeo, se non fossero stati dai cittadini melesimi avvertiti. Pompeo partì, e Cesare rimase per al modo padrone di tutta l'Italia dalle Alpi sino mare. Egli avrebbe voluto inseguire il nemico, attaccarlo avanti che ricevere potesse i rinforzi che lall'Asia attendeva; ma mancando di vascelli, riolvette di recarsi prima di tutto a Roma affine di tabilire e consolidare la sua autorità, e di pasare quindi nella Spagna onde cacciarne le truppe li Pompeo, che colà trovavansi sotto gli ordini di Ifranio e di Petrejo.

5. Non parti tuttavia Cesare da Brindisi senza perlire Scribonio Curione con tre legioni alla volta lella Sicilia, ed a Valerio altro de' suoi luogo-enenti ordinò di riunire in fretta tutti i vascelli he raccogliere si potrebbono, e di trasportarsi con na legione in Sardegna. Catone, comandante nella icilia, non sì tosto fu informato dell'arrivo di lurione, che l'isola abbandonò, e recossi al campo

de' consoli a Dirrachio. In Sardegna pure appeara

veduta la picciola flotta di Valerio, che i Caralitani, che ora direbbonsi i Cagliarini, scacciarono Come e diedersi tosto al luogotenente di Cesare. Questi incamminavasi intanto a Roma, tanto più sicuro i essere favorevolmente accolto, quanto che tutta Iltalia assuggettita aveva senza alcuno spargimento sangue. Scrisse durante il suo viaggio a tutti i # natori, che in Italia trovavansi, affinchè alla capit le si recasscro onde assisterlo coi loro consigli Ed fece invano sollecitare Cicerone da Oppio e da Cala comuni loro amici, affinchè venisse ad incontrato,

e finalmente si risolvette di portarsi alla di lui ca in villa, ove in lunga conferenza si trattenne sen poterlo indurre a tornare in Roma. Cesare, siccon appare dalle lettere dell'oratore, riguardava il di allontanamento come una tacita condanna della condotta da esso tenuta verso Pompeo, e temera de l'esempio di Cicerone altri senatori inducesse a tr nersi lontani dalla capitale. Cesare dichiarò perim a Cicerone, che servito non si sarebbe dell'oper di lui, se non per proporre una riconciliazione ou Pompeo; ma l'oratore rispose, che pronto erast

carsi in Roma, purche liberamente concesso gli for se di esporre il suo avviso sullo stato de pubblic affari. Questo era quello che a Cesare non piacen e quindi limitossi egli ad amichevoli esortazioni, finche l'oratore nulla intraprendesse in una conte sa tanto dilicata, senza avere da prima ben mek > sulle sue risoluzioni. Cicerone sempre timido incerto nelle sue operazioni, tutto promise; poco dopo, l'ira temendo di Cesare che se, to non aveva, determinossi a raggiugnere Pompeo; che fu per alcun tempo trattenuto dalla moglie, la figlia e dagli amici; stette anche alcun tempo forse se ritirare si dovesse a Malta, e finalmente ppigliò al peggiore partito, ed al campo recossi Pompeo, da Catone medesimo per ciò biasimato. 6. Cesare, avvicinandosi alla capitale le sue trupstazionava nelle città municipali, che si trovavano suo cammino; giunto quindi a Roma, simulò un >etto per gli usi stabiliti, e si acquartierò nei borghi, dove i cittadini accorrevano in folla af-: di contemplare quel celebre capitano da dieci ti assente. I tribuni del popolo che rifuggiti si no nel di lui campo, ripigliarono le loro funzioni, ·larono in di lui favore, e Marc'Antonio e Longiproposero, che i senatori presenti recare si dosero presso Cesare onde ascoltare l'apologia, che rincitore dei Galli farebbe della propria condotta. enatori acconsentirono, e Cesare tutti sorprese vigore della sua eloquenza, non meno che colla biltà e generosità de' suoi sentimenti. Egli incogiò i timidi, rianimò le speranze di coloro che duta credevano la repubblica, e conchiuse col porre, che spedita fosse una deputazione a Pom. per offerirgli di terminare in via amichevole la atesa. Pregò perfino i senatori, ai quali molto

304 LIBRO U. PARTE II. CAPITOLO XLVI. rispetto dimostrava, a scegliere alcuni del loro corpo, che ai consoli ed al comandante dell'armata consolare recassero proposizione di pace; ma alcuno dei senatori assumere non volle quest' incarico, temendo gli uni lo sdegno di Pompeo, dubitando gli altri della sincerità di Cesare. Se tutto credere si dovesse a quest' uomo come storico, tentato egli avera più volte di troncare qualunque dissidio con Pompeo; ma Asinio Pollione medesimo, secondo Svetonio, mostrava di diffidare della sincerità dei di lui commentarj. Dicesi, che nell'avvicinarsi a Brindisi avesse fatto invitare il suo rivale ad una conserenza, ma che Pompeo rispondesse, che partiti essendo già i consoli per Dirrachio, nulla poteva senza di essi intraprendere. Una eguale risposta si pretende data da Pompeo ad un nuovo invito durante l'assedio di Brindisi. Ma i più avveduti tra i Romani ben s'accorgevano, che altra non era l'intenzione di Cesare, se non di rigettare sopra Pompeo tutto il biasimo della guerra civile, e l'odio per conseguenza del populo. Grandi cose volgeva Cesare nella mente dopo il suo arrivo in Roma, come egli stesso accenna; forse di giugnere tosto alla dittatura, di richiamare tutti coloro che esiliati erano da Pompeo, di annullare tutte le leggi del rivale; ma trovossi, com'egli dice, arrestato ad ogni passo dal tribuno Q. Metello, dai di lui nimici appostato per combatterlo, ed ebbe quindi a rimanere per alcun tempo inoperoso.

## CAPITOLO XLVII

Della storia di Roma e dell'Italia DALL'INGRESSO DI CESARE IN ROMA FINO ALLA DI LUI ELEZIONE ALLA DITTATURA.

Prime disposizioni di Cesare in Roma. - Di lui passaggio in Ispagna, e cominciamento della guerra in quella regione. Cesare ridotto a tristo partito. -Prime di lui vittorie. Conquista della Spagna. Presa di Marsiglia. - Cesare ritorna in Roma. Egli viene eletto dittatore, e quindi console.

S. 1. Cesare entrato in Roma, alcuna cosa non aveva più a cuore che di trarre dal pubblico tesoro le somme necessarie alla continuazione della Suerra. Metello tribuno del popolo, anche a quel disegno volle opporsi sull'appoggio di una legge che vietava lo aprire il tesoro, qualora non si facesse questo alla presenza e col consentimento dei consoli; ma Cesare rispose, che le armi e le leggi non bene si accordavano insieme, e che le leggi ripigliato avrebbono il loro vigore, allorchè le armi egli avesse deposto. « Per quello che a te spetta, dis-» s'egli al tribuno, declama pure lungamente quanto » vuoi; ma per ora meglio è che tu te ne vada». Ciò detto, al tempio di Saturno avviossi, ove il danaro era 30

Stor. d' Ital. Vol. V.

chiuso, e non trovando le chiavi, che erano state altrove portate dal consolo Lentulo, ordinò che k porte si abbattessero, e Metello che ancora ad esso à opponeva, minacciò di uccidere all' istante, impugnado la spada e dicendogli, che meno gli costava l'e seguire quella minaccia che non pronunziarla, dal clic atterrito il tribuno fuggì, e Cesare dal tesoro immense somme, che alcuni storici hamo ragguagliato a 300,000 libbre d'oro. Plinio parla di 25,000 barre d'oro, 35,000 d'argento, quaranta milioni di sesterzi che soli formerebbero più di cique milioni di franchi, e 1500 libbre di laser di Grene, droga in altissimo prezzo tenuta presso i Romani, che alcuni scrittori della materia medica hanno supposto essere l'assa fetida, non proveniente da Cirene, e non ammessa probabilmente nei cibi, come si vede frequentemente impiegato il laser da Apicio. Io credo che non male si apporrebbe chi quella droga cercasse tra le più preziose, che si traggono anche tuttora dalle Indie Orientali, che servono opportunamente al condimento de' cibi, e che col commercio dell'Asia potevano essere portate a Cirene, se pure non si è letto malamente o non è stato ne'codici interpolato il testo di Plinio. Alcuno rappresentare volle a Cesare che toccare non si potevano senza sacrilegio alcune somme riserbate solo al caso di una guerra coi Galli; al che rispose, che più questa non era a temersi, poichè i

Galli aveva egli soggiogati. Nei suoi commentari egli

2. Cesare non volle ad alcuno commettere la erra in Ispagna, che era la provincia favorita di mpeo; ma la cura di quella a se stesso riscrbò. tte quindi sollecitamente le necessarie disposizioni Roma, le sue legioni riunì a Rimini, passò in tta le Alpi, ed entrò nella Gallia Transalpina. iel Domizio che egli aveva fatto libero dopo la sa di Corfinio, erasi recato con sette triremi a rsiglia, e que cittadini indotti aveva ad abbrac-

tutto il mondo.

ciare il partito di Pompeo, ed a chiudere le porte

a Cesare. Fece egli dunque chiamare a se quindi de' primarj magistrati, e loro consigliò amicherolmente di sottomettersi, come fatto aveva già tutta l'Italia. Que' magistrati si ritirarono, e dopo alcun tempo a Cesare risposero, che diviso essendo in due partiti il popolo romano, non pretendevano esi di decidere, quale dei due avesse il torto; de stretti da molte obbligazioni ai due competitori, alfine di non offendere nè l'uno nè l'altro, chisdevano a tutti due la città loro ed il porto. Ricevuto avevano tuttavia Domizio e la sua squadra, e tutte le sorze loro confidate avevano al comandante romano. Irritato pertanto Cesare, dodici triremi costruire fecc ad Arles, assine di bloccare quel por Per la costruzione di queste e delle macchine guerriere tagliare dovevasi un bosco, e questo sacro essendo, non osavano i soldati violarlo; ma Cesare impugnata un' accetta, cominciò ad atterrare un albero e la truppa segui il di lui esempio, il che ha fatto dire mal a proposito a Rollin che Cesare era un perfetto epicureo. Siccome però quel l'assedio non poteva compiersi in breve tempo, la direzione ne commise a Trebonio; a Bruto assegnò il comando della flotta, ed egli recossi nella Spagna, ove cominciò tosto la guerra. Tre comandanti aveva colà Pompeo, Varrone nella Spagna ulteriore, Petrejo ed Afranio nella citeriore. Fabio luogotenente di Cesare innoltrossi con tre legioni nei Pire-

dove Afranio occupato aveva alcune gole dei nti; Fabio sgombrò il cammino, e lasciò libero passaggio a Cesare, il quale trovò che Afranio Petrejo riunite avevano le forze loro consistenti in legioni, 20 coerti di Spagnoli e 5000 cavalli pra di una eminenza presso Lerida. Cesare si anzò fin sotto al campo nemico, e si stabilì in a pianura tra il fiume Sicori, ora il Segro, e la nca. Tra il nimico e la città di Lerida trovavasi la picciola pianura, ed una collina nel mezzo, lla quale volle Cesare impadronirsi, assine di toiere la comunicazione del campo nimico colla città. re legioni di Cesare vennero in quell'incontro alle ani con altrettante del nimico; cinque ore durò zussa, ma le truppe di Cesare dovettero alsine tirarsi. Di là a due giorni i fiumi si ingrossarono tremodo per le pioggie, e per lo scioglimento elle nevi; i ponti da Cesare costrutti furono ronati, tutto il paese all'intorno trovossi allagato, e oncata essendo qualunque comunicazione colle città e dichiarate si erano in favore di Cesare, l'arita cadde in grandissimo pericolo di perire di ne. Invano tentò egli di ristabilire i ponti, perchè fiumi di nuovo li distrussero; e giunto essendo in ma l'avviso della trista situazione della armata Cesare, il partito di Pompeo riprese nuovo vire, e la moglie di Afranio ricevette le congratuioni di molte persone distinte. Alcuni senatori, edendo Cesare perduto, si affrettarono di raggiu-

gnere Pompeo, e tra questi fu Cicerone, sebbene Cesare gli scrivesse di nuovo, insinuandogli di ma abbracciare alcun partito. Egli giunse a Dirrachio, dove Pompeo lo accolse festoso; ma l'oratore ebbe a pentirsi in breve di avere troppo facilmente prestato fede agli avvisi di Spagna. La sua tristemi manifestò ben presto per mezzo dei più amari sacasmi, ed avendogli detto un giorno Pompeo, de troppo tardi raggiunto aveva la di lui armata, Cio rone rispose che non ancora i di lui affari tronvansi in una felice situazione. Festeggiandosi m altro giorno la presa di sette aquile, che sata erasi nel campo di Pompeo, e che gli indovini riguardavano come un presagio felice, Cicerone sog giunse che lo sarebbe stato veramente, se si fosse mossa guerra alle piche. Dicesi che Pompeo irritato da questi motteggi, gli ricusasse qualunque confdenza, e gli ordinasse ancora di recarsi al campo di Cesare, ove lo spavento gli avrebbe impedito di abbandonarsi a quelle piacevolezze. Catone ancora antico di lui amico, non gli si mostrò punto favorevole, irritato forse dalla sua instabilità, e dalla facilità eccessiva colla quale abbracciava un partito, che meglio forse servito avrebbe conservandosi neutrale. Cicerone lasciò dunque il campo di Pompeo,

e non trovossi neppure alla giornata di Farsalia.

3. Non durò lungo tempo la gioja dei partigiani di Pompeo, perchè non riuscendo Cesare a rifabbricare i ponti, si diede invece ad allestire alcuno

ri, costrutte di legno in alcuna parte, e nell'altre vimini coperti di cuojo, e con queste passare e il Sicori ad un corpo di truppe, che senza outa del nemico un ponte costrusse più lontano l fiume medesimo, e ristabili le comunicazioni ll'armata col vicino paese. Tolto così il pericolo lla fame, Cesare obbligò il nemico ad abbandore il suo campo, lo inseguì per vie intentate, e r tal modo tormentò l'armata di Afranio e di trejo, che senza venire ad una giornata campale, bligò quei capi a sottomettersi con tutte le loro ippe, e si impadronì senza strage di tutta la agna citeriore. Que' comandanti insorsero di bel ovo, ma da Cesare ridotti ad arrendersi, congerono le truppe loro, che servirono in parte ad crescere le forze di Cesare, ed in parte in Italia narono, obbligandosi con solenne promessa, me in tempi posteriori si è praticato sovente, non più servire contra Cesare. L'esempio loro, la conquista della Spagna citeriore, indussero 12 intera legione, che militava sotto Varrone, a bellarsi, ed a non voler più obbedire a quel gornatore; egli dovette adunque con altra legione aridersi al vincitore, e tutti gli abitanti della Spagna eriore passarono volontari sotto il di lui domi-). In pochi mesi Cesare trovossi quindi padrone tutta quella vasta regione; quattro legioni confidò Cassio Longino, che al comando elesse delle due ovincie, e sotto Marsiglia recossi sollecito, la quale

4. Roma era priva allora dei suoi primarj magistrati, che passati erano in gran parte sotto le insegne di *Pompeo*. Rimasti non erano se non alcuni pretori, tra i quali *Emilio Lepido*, che fu in appresso triumviro con *Ottavio* e *Marc' Antonie*.

Quest' ultimo sfoggiato aveva in quel frattempo il fasto più orgoglioso ed indecente, viaggiando perfino in un carro tratto da lioni. Lepido che guadagnare voleva a qualunque patto il favore di Cesare, nominollo di propria autorità dittatore, malgrado il contrario avviso dei pechi senatori, che rimasti erano nella città. Cesare quella dignità assunse; ma sebbene illimitata ne fosse la durata al pari della dittatura di Silla, egli non la ritenne per un eguale spazio di tempo, e non ne abusò; tutto fece all'opposto per conciliarsi l'affetto del popolo e dei patrizi con moderazione e con dolcezza straordinaria, solo con fermezza comprimendo i rivoltosi. Tutti gli esiliati richiamò, eccettuato il solo Milone, l'assassino di Clodio. Come pontefice sommo nominò a tutti i posti vacanti nei collegi sacerdotali; ed ai Galli che al di là del Po soggiornavano, i diritti accordò ed i privilegi de' cittadini romani. Fu dunque allora, che la Gallia Cisalpina e l'Insubria in particolare, ammesse furono alle prerogative della romana cittadinanza. Lusingavansi molti che annullati avrebbe tutti i debiti contratti dopo il cominciamento de' tumulti suscitati per cagione della guerra insorta tra esso e Pompeo; ma egli altro non fece che ridurre ad un solo quarto le usure. Fu egli sollecito parimenti di presedere alla elezione de' consoli per l'anno seguente, ed egli stesso fu eletto con Servilio Isaurico, altro de' più zelanti di lui partigiani.

## CAPITOLO XLVIII.

DELLA STORIA DI ROMA DALLA DITTATURA DI CESME SINO ALLA BATTAGLIA DI FARSALIA.

Cesare passa in Oriente. Preparativi guerreschi di Cesare e di Pompeo. - Prime imprese di Cesare. Trattative di pace inutili. Arrivo delle legioni dall'Italia. - Cesare assedia Pompeo nel suo campo. Folore di Cassio. - Pompeo attacca il campo di Cesare. Disfatta di questo presso Dirrachio. Egli passa nella Mavedonia e nella Tessaglia. Pompeo lo insegue. - Disposizioni prese per la battaglia di Farsalia. - Vittoria di Cesare. Di lui clemenza. - Predizioni supposte di quella battaglia.

S. 1. Cesare asceso al consolato, pensò tosto a perseguire Pompeo, ed a portare la guerra in Oriente; parti quindi per Brindisi, ove di dodici legioni che colà recare dovevansi, non trovò che sole cinque, rallentata avendo le altre la loro marcia, perchè non disposte ad una nuova guerra in lontano paese. Cesare si imbarcò dunque colle truppe che trovò pronte alla partenza, ed alle cinque legioni aggiunse 600 cavalli. Le altre, giunte troppo tardi, si dolsero allora della indolenza de'loro ufficiali, e bramavano con impazienza il ritorno delle navi,

che portare le dovevano in Epiro. Cesare intanto era giunto nella Caonia, provincia settentrionale dell'Epiro presso i monti Cerauni. Pompeo dal Canto suo non aveva egli pure da principio che Cinque legioni, ma nel periodo di un anno raccolte aveva truppe in tutto l'Oriente; altra legione tratto aveva dalla Sicilia, altra da Creta, due ne aveva fatto venire dalla Siria, 3000 arcieri, 6 coorti di frombolieri, e 7000 cavalli ottenuti aveva dai principi alleati di Roma, e da tutte le città libere dell' Asia aveva ricevuto rinforzi. Alcuni suppongono, che egli avesse ottenuti soccorsi dall'India e dalle rive del Gange, dall' Arabia perfino e dalla Etiopia; ma certo è che armate aveva a favor suo tutte le nazioni dal Mediterraneo fino all' Eufrate. Nelle sue schiere vedevasi il fiore della romana gioventù e dei veterani accostumati alle fatiche della guerra, e 500 triremi aveva pure armate con molte altre picciole navi, che scorrendo lungo le coste, i viveri intercettavano al nemico. Egli aveva presso di se 200 senatori, ed i consoli usciti di carica presedevano le adunanze loro a Tessalonica, che però tenevansi sotto la direzione di Pompeo loro protettore. In quelle adunanze fu risoluto, sulla proposizione di Catone, che alcun cittadino romano con sarebbe messo a morte se non in battaglia, e che saccheggiata non sarebbe alcuna città suggetta alla romana repubblica; si dichiarò pure che quello era il solo legittimo senato romano, e che i senatori che in Roma trovavansi, non dovevano riguardarsi che come fautori della tirannia. Molti patrizi che rimasti erano fino a quel punto neutrali, accorsen allora al campo di Pompeo, come ad unico sosteguo della libertà, e tra questi furono Bruto, l'uccisore di Cesare, Didio, Sestio e Labieno. Il padre di Bruto era stato punito di morte nella Galazia d'ordine di Pompeo; ma Bruto che mai dopo quell'epoca degnato non aveva questi neppure di un saluto, volle sacrificare al pubblico vantaggio il suo rancore. Non accettò tuttavia alcuna carica nell'armata, sebbene colmato fosse di onori da Pompeo. Strano sembra agli storici, che Labieno tanto favoreggiato da Cesare nelle Gallie, si dichiarasse egli pure per Pompeo; ma Dione dice che quell' uomo, fatto orgoglioso per le sue ricchezze e le sue dignità, si credette eguale a Cesare, e disgustato quindi della

2. Cesare non rimase un momento inoperoso. Appena sbarcato si impadronì di Orica, che Torquato comandante in quella città per Fompeo ben tosto gli abbandonò; attaccò quindi Apollonia che sostenere non potendo un assedio, in breve si arrese. Forse portato si sarebbe egli contra Dirrachio, ma fu informato che la flotta da esso rimandata a Brindisi per trasportare il rimanente delle sue truppe, era stata attaccata in mare da una squadra di Pompeo sotto gli ordini di Bibulo, che pigliati avendo 30 vascelli, gli aveva incendiati con tutti i marinai

di lui condotta, il partito abbracciò del suo rivale.

essi contenevano. Bibulo con 110 navi erasi sadronito di tutti i porti situati tra Salona ed ica, cosicchè le legioni che a Brindisi trovavansi, non potevano tentare il tragitto senza correre vissimo rischio di cadere nelle mani del nimico. ulo era perito in mare dopo quel fatto; ma flotte corseggiavano ancora sotto gli ordini loro duci respettivi. Cesare credette allora di ver rinnovare le trattative di pace, ed a Pompeo di Vibullio Rufo di lui amico, che fatto aveva : volte prigioniero, proponendo che i due capi igederebbono nello spazio di tre giorni le loro nate, che con solenni giuramenti rinnoverebbono loro amistà, e tornerebbono insieme in Italia. si affrettò di recare a Pompeo quegli annunzi, chè temeva la caduta di Dirrachio; ma non si to Pompeo fu informato della presa di Orica e di ollonia, che levò il campo, e ravvicinossi a Dirhio, il che udendo Cesare, si arrestò e fortifisi al di là dell'Apso. Pompeo non ascoltò le posizioni di Cesare, dissidando della di lui sinità, ed allegò per pretesto non volere egli essere apparenza debitore ad alcuno della sua vita e suo ritorno in Italia. Cesare tuttavia, sia che idagnare volesse tempo, sia che rigettare volesse rivale il torto di una guerra civile, Vatinio outò verso Pompeo; ma essendo stato Labieno tinato ad ascoltarlo, nel momento medesimo della ascrenza alcuni soldati di Pompeo i dardi loro scoccarono sopra Fatinio ed i di lui compagni,

dei quali alcuni furono feriti, mentre Fatinio stesso trovossi in pericolo della vita. Scrisse allora Cesare · a Marc'Antonio, che comandava le legioni rimaste in Italia, onde affrettare lo sbarco loro; ma quel capitano rimase inoperoso a Brindisi, il che diede motivo a Cesare di accusarlo di viltà, e di sospettarlo ancora intenzionato di formarsi egli stesso nella repubblica un partito. Cade in questo luogo un fatto riferito da Plutarco e da alcun altro storico, del quale Cesare stesso ne' suoi commentari non ha satto menzione, e che tutti si sono accordati a riguardare come un eccesso di temerità. Vestitosi a foggia di uno schiavo, si imbarcò segretamente su di una nave peschereccia, che sul fiume Anio trovavasi, o come scrive Strabone sull' Aoo, e risolvette con questa di passare a Brindisi, benchè le coste della Grecia e dell'Italia infestate sossero dalle nemiche squadre. Quella navicella giunse nella notte all'imboccatura del fiume; ma un vento violentissimo impedì ai marinai di mettersi in mare. Cesare che fino a quel punto parlato non aveva, disse allora al piloto chi egli cra, e soggiunse che di nulla temere doveva, giacchè Cesare portava e la di lui fortuna. I marinai raddoppiarono perciò i loro sforzi; ma la procella era così terribile, che Cesare stesso, disperando di approdare in Italia, al pilota permise di tornare alla spiaggia. Colà fu egli ricevuto dai suoi soldati, i quali con tenerezza rispetsa gli rappresentarono essere essi dolenti, perchè gli scoraggiato si mostrasse dello scarso loro nunero, come se con essi soli riportare non potesse vittoria. Cesare spedi Postumio suo luogotenente Marc'Antonio, a Gabinio ed a Caleno, ordinando oro di condurgli ad onta di qualunque rischio le lezioni. Gabinio onde cvitare lo scontro del nimico inraprese un lungo giro, e costeggiare volle lungo l'Ilrio; ma i Dalmati che dichiarati cransi per Pompeo enza che quel duce il sapesse, lo attaccarono all' improvviso, e tutta la di lui armata sterminarono. Marc' Antonio e Caleno corsero gravissimo pericolo di cadere tra le flotte di Pompeo, ma giunsero tuttavia a Ninfeo presso Apollonia, il che udito avendo Pompeo, si mosse tosto onde impedire la riunione di que' corpi: ma Cesare su più sollecito, e le truppe comandate da Antonio raggiunse avanti l'arrivo di Pompeo medesimo. Questi allora occupò un posto 'antaggioso vicino a Dirrachio conosciuto presso li antichi geografi sotto il nome di Asparagio. Tetello Scipione condotto gli aveva le legioni della iria, ov'era proconsolo, e Cesare alcuni corpi larcati spediti aveva nell'Etolia, nella Tessaglia uella Macedonia, affine di provvedersi più faciltente di viveri. Questi drappelli riusciti erano nel oro intento, se non che Cassio era stato nella Tesaglia respinto da Metello, ed aveva dovuto gettarsi ell' Armenia, che facilmente riusci a sommettere.

3. Riunite avendo Cesare tutte le sue forze,

320 LIBRO II. PARTE II. giudicò convenevole di porre fine alla guerra con una grande battaglia, affinchè deciso fosse il destino dell'impero colla sua morte o con quella del rivale. Schierò dunque le sue truppe in presenza dd nimico; ma Pompeo rifiutò la battaglia, e Cesare levò il campo e finse di portarsi sopra Dirrachio, sperando per tal modo di trarre Pompeo nella pianura. Questi però l'impresa non curò di Dirrachio; solo da lungi seguì l'armata di Cesare, e si accampò su di una eminenza, detta Petra vicina al mare, dove i viveri in copia riceveva dalla Grecia e dalla Italia, mentre Cesare non poteva ottenerne a stento se non dall' Epiro. Cesarc quindi sebbene una armata avesse molto inferiore in numero, risolvette di assediare Pompeo nel suo campo medesimo, ed una linea di circonvallazione dispose dal mare fino all'intorno del campo, ed il blocco strinse così davvicino che tutti i cavalli di Pompeo perirono per mancanza di foraggi. Affamati erano anche i soldati di Cesare, ma questi protestavano che di scorre d'albero si sarebbono nutriti anzichè lasciare fuggire Pompeo, che già credevansi di tenere in potere loro. Cesare ci informa, che alcuni di lui soldati, che stati erano nella Sardegna, avvisarono al mezzo di fare del pane con una radice, che essi nominarono Chara o Clera e che scioglievano nel latte; e soggiugne che beffeggiati dai soldati di Pompeo per la loro mancanza di viveri, molti di que' pani gettarono ad essi dicendo non poter fuggire Pompeo, finche la

Terra produceva di quella sorta di radici. Non po-Trebbe egli dubitarsi, che quelle appartenessero ad alcuna pianta della specie dei solani, delle quali si è riuscito anche tra noi a fabbricare del pane, o forse ad alcuna specie di cyperus esculentus? Cesare trattò allora di pace con Metello, ma senza alcun frutto. Pompeo scosso dalla sua situazione, e più ancora dalle malattie che manifestate eransi nel suo campo, tentò più volte, ma sempre invano, di forzare le trincce nemiche. Un giorno egli stesso attaccò uno de' forti di Cesare, ma in quello trovavasi un centurione valorosissimo detto Cassio Sceva, il quale presso che solo osò resistere a tutti gli sforzi degli aggressori, ne fece ampia strage, e acbbene ferito fosse nel capo, un occhio perdesse e fuor fuora trafitto fosse, continuò a battersi finchè Silla luogotenente di Cesare venne con duc legioni a sostenerlo. Una sola coorte resistere seppe agli sforzi prodigiosi di Pompeo, che quattro legioni comandava; tutti i soldati di quella furono feriti, lanciati essendo contra di essa 30,000 dardi, dei quali Cassio solo 230 ne ricevette sul suo scudo. Cesare rimunerò il suo valore con 200,000 sesterzi, lo dichiarò primipilo o sia primo centurione della legione, e a tutta la coorte raddoppiò per sempre lo stipendio e la distribuzione dei viveri.

4. Pompeo ridotto quasi allo estremo, risolvette di tutto arrischiare onde forzare le lince nimiche. Due fratelli Allobrogi trovavansi nell'armata di Stor, d'Ital. Vol. V.

Cesare, detti Roscillo ed Ego, i quali un corpo

comandavano di ausiliari. Questi accusati dai lon soldati di ritenere una porzione degli stipendi, e per ciò rimproverati da Cesare, raccolsero tutto I danaro che loro fu possibile, ed al campo recaroni di Pompeo, al quale le più importanti notizie comunicarono sul sistema di circonvallazione da Cesar praticato. Col loro consiglio egli imbarcò i suo arcieri ed altra fanteria leggiere, ed egli stesso postosi alla testa di alcune coorti, andò ad assalin le linee nemiche più vicine al mare, le quali ancom non erano state compiute. L'attacco si cominciò alle spuntare del giorno dalla parte della terra non mess che da quella del mare. La IX legione si dises per alcun tempo con vigore; ma attaccata vedendoi alle spalle dai soldati sbarcati, fuggì a precipizio; nė valse ad arrestarla un soccorso spedito sollecitamente da Marcellino. Le truppe di Pompeo inseguirono i fuggitivi, e tale strage ne fecero che della prima coorte un solo centurione rimase in vita. Il portainsegne trovandosi mortalmente ferito, chbe il coraggio di consegnare negli ultimi momenti l'aquila ad un cavaliere romano, pregandolo di recarla a Cesare. Un forte ancora custodito de Marcellino fu attaccato, ma giunse in tempo a soccorrerlo Marc' Antonio. Cesare giunse pure con potente rinforzo, ma dalla spiaggia vide che il

campo da esso abbandonato occupato era già da una legione di Pompeo. Tentò egli di recuperarlo con

coorti, che in due linee dispose, ed il primo nceramento forzando, al secondo pervenne, dove legione erasi ritirata. Ma la di lui ala destra una lea esterna, che Cesare aveva fatto costruire sino un finme, pigliò in iscambio per il trincera-'nto del campo, e staccossi quindi dalla sinistra, più non riuscì a raggiugnere. Pompeo arrivò lecito con una nuova legione e grosso corpo cavalleria, e sortita essendo al tempo medesimo egione che nel campo era chiusa, tutta l'armata Cesare fu respinta e disordinata. La cavalleria Pì la disfatta, fugando e rovesciando tutte le re che si presentavano, e non potendo più Cesare enere i suggiaschi, perdette 32 insegne, ed in issimo pericolo trovossi di essere ucciso da uno uoi propri soldati, che arrestare egli voleva nella - Della di lui armata perirono in quel giorno fanti, 400 cavalli, 5 tribuni e 32 centurio-Pompeo avrebbe potuto forse distruggere tutta te, e finire in quel giorno la guerra; ma endo di alcuna imboscata, non inseguì i nemici non presso alle porte del loro campo, per il Cesare ebbe a dire, che perduto egli era inteente, se Pompeo avesse sapulo trarre partito a vittoria. Egli sentì al vivo il dolore di quel scio, ma non si perdette per ciò di coraggio; con iciosa eloquenza rianimò le speranze de' soldati, l Apollonia li condusse, colà deponendo i malati i feriti. Passò di là nella Macedonia, dove una

armata trovavasi comandata da Scipione Metello suocero di Pompeo, lusingandosi sempre di condure il rivale nella pianura o di fugare Scipione, se il genero non accorreva a soccorrerlo. Molto ebbe egli a soffrire nel viaggio per mancanza di viven, giacchè tutti i popoli ricusavano di fornirgliene dopo la di lui sconfitta. Nella Tessaglia trovò tuttavia Domizio Calvino suo luogotenente, che spedito aven con tre legioni a sottomettere l'Epiro, e vedendo le sue forze riunite, andò tosto ad attaccare Gomphi, che dichiarata erasi per Pompeo, ed in poche ore se ne impadronì, benchè munita fosse di numeroso presidio. Di là passò a Metropoli, piazza forte della

occupò di quella provincia, ad eccezione di Lariss. che Scipione teneva ancora sotto il suo dominio.

5. Pompeo, sebbene da alcuni de' suoi ufficiali più distinti consigliato fosse a passare in Italia, più forse per le istanze de' senatori e degli ufficiali della su armata che non per proprio avvisamento, si mosse a seguire Cesare; ma guardossi sempre dall' impegnarsi in una battaglia, sebbene più volte la occasione gli si presentasse. Potrebbe domandarsi in via di problema politico e che avvenuto sarebbe, se Pompeo passato fosse in Italia? Non potrebbe forse

Tessaglia, che gli aprì le porte, e tutte le dilli

sciogliersi questo problema, senza premettere la soluzione di un altro: quale più dei due, di Pompeo e di Cesare, ambisse la sovranità? Certo è chel'uno e l'altro, affettando amore di patria, la schiaviti

## CAPITOLO XLVIII.

i questa meditavano, e la loro elevazione all'imero del mondo; e questa è la vera cagione per ui tante volte di pace parlarono, nè mai conventero tra di loro, perchè alcuno dividere non voleva coll'altro il potere. È assai probabile che, se Pompeo ornato fosse in Italia, Cesare spinto avrebbe innanzi le ne conquiste nell'Asia, e due grandi imperi formati archbonsi, l'uno in Oriente, l'altro nell' Occidente, empre rivali, sempre nemici, finchè l'uno dei due osse riuscito preponderante colla forza dell'armi. Questo forse vedeva Pompeo medesimo, e quindi laciare non volle l'Oriente, benché di combattere vitasse. Gli stessi di lui amici cominciarono a rimroverargli il desiderio di prolungare la guerra onde nservare più a lungo l'autorità, che arrogata erasi d senato e su di molti principi alleati; Domizio nobarbo stesso nominavalo per derisione Agamenme, il re dei re, e Favonio lagnavasi che l'amzione di Pompeo gli impedisse di gustare uell'anno i fichi di Frascati. Determinossi quindi ompeo a scendere in una grande pianura poco istante da Tebe, detta ancora Filippi, e da Faralia, bagnata dall' Enipeo, e da ogu' intorno cinta la alte montagne. Accampossi tuttavia sul pendio li una eminenza quasi inaccessibile, il che prova he egli disposto non cra a venire ad un combattinento; e benchè Scipione raggiunto lo avesse con deune legioni condotte dalla Siria e dalla Cilicia, ermo rimase nel suo pensiero che meglio fosse il

distruggere il nimico per mezzo delle fatiche e della fame, che non il combattere con veterani ridetti alla disperazione. Fu obbligato tuttavia a riunire i capitani a consiglio, e tutti opinarono che la battaglia si desse nel di seguente. Secondo Cesare e Plutarco, essi lusingavansi talmente della vittoria, che alcuni disputavansi tra di loro la carica di sonmo pontefice, di cui Cesare era investito, altri scrive vano a Roma onde loro disposti fossero alloggiamenti adattati alle cariche di consoli e di pretori, che me devansi di ottenere dopo la battaglia, ed altri sol-:lecitavano la confisca de' beni de' partigiani di Cesar, mentre uno di essi già si mostrava contento del giardini posseduti da Cesare stesso a Baja, e della rasa di Ortensio; il solo Catone che partecipe non cra di quelle follie, rimasto era a Dirrachio inciricato della cura de' bagagli. Eransi nominati i consoli per molti anni, ma vivamente si contendeva per la scelta de' pretori. Si erano scordati , dice Pluturco, che a combattere essi avevano con quel Cesare, che preso aveva d'assalto 1000 città, 505° giogato 300 nazioni, riportate innumerabili vittorie, e fatto un milione di prigionieri. Egli è però vero, che Pompco aveva sotto i di lui ordini 45,000 fanti, 7000 cavalli, ed un gran numero di arcieri e frombolieri, mentre le truppe di Cesare non ascendevano che a 22,000 uomini e 1000 cavalli. Pompeo rimi le sue truppe, e disse loro: » Giacchè il solo vo-» stro ardore vi spinge a combattere contra il mio

avviso, possa io almeno ammirare il vostro valore! > Superiori in numero al nimico, siatelo ancora in » coraggio, in ardire; sostenete l'onore e la gloria » che già avete acquistata, e pensate a distruggere » i disperati disegni di un nomo che attenta alla Dibertà vostra e vuol farsi monarca. Pompeo vi » guida; la causa vostra è quella del senato; gli » Iddj sono i vostri protettori ». Aperte allora le porte del campo, useì con tutta l'armata, e Cesare she già stava per levare il campo e dirigersi verso cotusa, fu ben sorpreso al vedere che il ninico movevasi a combattere. Udendo però che le truppe emiche avanzavansi nella pianura, mostrò grandisma gioja, ed ai suoi compagni disse, che giunto ra il momento desiderato, in cui i soldati pugnato Prebbono cogli uomini e non colla fame. Si piautò Panzi alla di lui tenda uno stendardo rosso, semale della battaglia; ognuno recossi al suo posto, tre legioni impiegate furono a distruggere i ripari, 'd a colmare le fosse, perchè Cesare disponevasi a Passare la notte nel campo di Pompeo. Con breve Conzione incoraggiò quindi i soldati a combattere lomini che fuggiti erano dall'Italia per evitare il oro scontro, e per privarli degli onori dovuti alle oro vittorie. Rinnovare fece loro il voto di vincere di morire, e disse che ai veterani non sarebbe iuscito difficile il superare muovi soldati, e che gli Asiatici sarebbersi in breve dispersi per lo spavento. ii innoltrò quindi colle sue truppe nella pianura,

e l'armata dispose a norma dei preparativi del nimico. Plutarco parla di felici presagi a Cesare comunicati dagli auguri e di una meteora luminosa, che nella notte precedente alla battaglia passò sal campo di Cesare, e cadde in quello di Pompo. Forse era questo un bolide, ma Cesare non era probabilmente disposto a fondare su quell'augurio k sue speranze.

6. Pompeo trovavasi nell'ala sinistra colle du legioni che Cesare gli aveva un tempo consegnate; il solo Plutarco suppone che egli si trovasse nell'ala destra. Scipione di lui suocero trovavasi colle legioni da esso condotte e con molti Asiatici nd centro; e l'ala destra comandata da Afranio, era composta di una legione della Cilicia e di varie coorti che scrvito avevano nella Spagna. Plutaro non nomina Afranio, ed invergendo l'ordine della armata, colloca al comando dell' ala sinistra Domizio Enobarbo; sembra però improbabile, che questo storico fosse meglio informato di Cesare stesso. Vedendo Pompeo che l'ala destra cra coperta dall'Enpeo , nella sinistra collocò gli arcieri e la sua cavalleria. L'armata tutta era formata in tre linee, tra le quali pochissimo spazio voto trovavasi. Cesare la X legione, che erasi sempre distinta col 500 'valore, collocò alla destra, la IX alla sinistra, ma siccome questa trovavasi alquanto indebolita dopo l'ultima pugna; altra legione dispose per soccorrerla al bisogno. Tutte le altre truppe collocò

. Dopo uno spazio di tempo assai lungo tra-

ompco.

scorso nel più tristo silenzio, le trombe diedero il segnale, e le truppe di Cesare si avanzarono in buon

ordine all'attacco, incoraggiate dall'esempio di m centurione detto Crastino, che con soli 120 uomini si azzuffò valorosamente colla prima linea, fece una orribile strage e spento cadde dopo avere penetrato fino alla seconda schiera, promesso avendo da prima a Cesare, che vivo o morto avrebbe meritato le sue lodi. La cavalleria di Cesare sarebbe stata tagliata a pezzi, se le sei coorti non si fossero mosse a sostenerla; ed in questo ancora Plutarco non è d'accordo con Cesare stesso, dicendo che le coorti attaccarono i cavalieri di Pompeo, mentre questi ancora non eransi azzuffati con quelli di Cesare. La fanteria si batteva con eguale valore, e con una sorte eguale nel centro; ma la cavalleria di Pompeo avea obbligato l'ala destra di Cesare a dietreggiare, e solo l'attacco improvviso delle coorti sconcertò quella cavalleria, sulla quale Pompeo stesso aveva fondato le maggiori speranze, e che disordinata ben tosto, lasciò scoperta tutta la sua fanteria. I legionari di Cesare allora non pensarono ad inseguire i fuggitivi, ma que' fanti circondarono da ogni lato, e pressochè tutti li tagliarono a pezzi. Pompeo fu per tal modo sorpreso dalla fuga delle migliori sue truppe e dalla generale disfatta della fanteria, che privo quasi di sentimento, si ridusse al suo campo, si ritirò nella sua tenda, e colà rimase estatico, finchè gli su recata la nuova della totale distruzione dell'armata

Cesare portossi tosto ad attaccare il campo dell'avversario, ed allora solo Pompeo dopo avere esclamato: « Come fino nel mio campo! » depose le insegne della sua dignità, e travestito si incammir.ò verso Larissa. Alcune coorti che egli lasciato aveva alla custodia del campo, si difesero valorosamente; ma finalmente quel campo ricco di magnifici addobbamenti, e più disposto per una festa nuziale che per una battaglia, cadde in petere di Cesare. Egli stesso fu sorpreso al vedere le tende ornate di magnifici tappeti, i letti sparsi di fiori, e le mense apparecchiate quasi per un convito. Questo era l'effetto della persuasione, in cui tutti vivevano gli amici di Pompeo, di dover gustare i più grandi piaceri dopo la vittoria. Trovò Cesare nella tenda di Pompeo una cassetta che le sue lettere conteneva: ma con rara grandezza d'animo tutte quelle carte gettò al fuoco, dicendo che meglio amava ignorare i delitti, che essere obbligato a punirli. Le coorti che abbandonato avevano il campo, ritiraronsi su di una vicina montagna, e quindi temendo un attacco, s'incamminarono verso Larissa. Cesare le inseguì e le raggiunse, ed esse allora ripararono su di una eminenza, al piede della quale scorreva un siumicello; ma i soldati di Cesare un canale scavarono assine di deviare il corso dell'acqua o come altri scrivono, impedirono con alcune opere ai fuggitivi l'accesso al ruscello; e quindi que miseri furono obbligati ad arrendersi, e ad implorare la

clemenza del vincitore. Solo alcuni senatori, che tra di essi trovavansi, si salvarono nella notte. Il di seguente si vide che Cesare non aveva perduto che 200 uomini in circa, tra i quali 30 centurioni trovavansi, ed i funerali loro celebrati furono nel modo più solenne; a Crastino si innalzò una tomba, nella quale deposte furono le di lui ceneri. Appiano però cita alcuni scrittori, che la perdita di Cesare portavano a 1200 legionarj. Pompeo perduto aveva, secondo alcuni storici, 15,000 uomini, secondo altri 25,000, ed il solo Asinio Pollione, che nell'armata di Cesare trovavasi, lasciò scritto che la perdita di Pompeo non oltrepassava il numero di 6000. Di Domizio Enobarbo racconta Cicerone, che preso fu da alcuni cavalieri nella fuga, e messo a morte d'ordine di Antonio. Cesare, al dire di Plutarco, vedendo il campo di battaglia coperto di cadaveri, tra i quali trovavansi quelli pure di 10 senatori e di 40 cavalieri, sospirò e disse, che ceduto aveva alla crudele necessità di vincere per non perire egli stesso. I prigionieri fatti da Cesare furono al numero di 24,000, ed in di lui potere caddero 8 aquile e 180 vessilli. A tutti i cittadini romani accordò Cesare all'istante la libertà; e tutti ammirarono la di lui clemenza, che alcuni scrittori de' tempi posteriori interpretarono per una astuta politica. Agitato mostrossi al non vedere dopo la battaglia Bruto, che egli ben sapeva avere seguito le insegne di Pompeo; egli lo amava qual figlio, e Plutarco osserva, che

ervilia madre di Bruto erasi interamente abbandoata alla passione di Cesare, cosicche non forse a orto poteva questi come figliuolo riguardarlo. Bruto enne al fine egli pure ad implorare la clemenza del incitore, e Cesare lo ricevette con tenerezza e on gioja, non mai sospettando che quello diverebbe un giorno complice del di lui assassinio.

'8. Si lasciò scritto dagli antichi che un marinajo odio che a Dirrachio trovavasi, predetto aveva poo avanti quella famosa battaglia, che la Grecia arebbe in breve inoudata di sangue; che tutti nche da Dirrachio fuggirebbono; che tutte sarcbero prese e dissipate le munizioni colà raccolte; he la flotta ancora sarebbe fuggita; e che veduti i sarebbero dietro le spalle nella fuga tristi e delorabili incendi. Ma siccome le armate erano a conte, facile era il predire la rovina dell'uno o ell' altro partito, ed il marinajo, forse per alcuna aturale inclinazione, il rovescio amava di attribuire Pompeo, per cui militava. Più singolare sarebbe detto di un augure di Padova, nominato C. Corelio, il quale gli uccelli, com'era il suo uffizio, splorando, annunzió da prima che in un dato tante le armate di Cesare e di Pompeo si battevano: oi continuando le sue osservazioni, e guardando cielo, levossi ad un tratto, e disse: « Cesare tu sei vincitore »; depose quindi la corona augurale, giurò di non più riprenderla, se verificata non ra esattamente e letteralmente la predizione, che

334 LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO XLVIII. di fatto si riconobbe giustissima in tutte le circostanze, ed in quella parimenti dell'ora assegnato. Ma Plutarco solo riferisce quel fatto sull'autorità di Livio che diceva avere conosciuto quel suo compatriotto profeta; Livio altroude non aveva allora che 11 anni, e forse fu portato a credere la cosa dal suo amore per i racconti maravigliosi.

## CAPITOLO XLIX.

DELLA STORIA DI ROMA

DALLA BATTAGLIA DI FARSALIA SINO ALLA MORTE

DI POMPEO.

Cesare insegue Pompeo dopo la battaglia. Avvente di Pompeo. - Dopo lungo errare Pompeo risolve passare in Egitto. Cesare si imbarca egli pure a ella volta. - Arrivo di Pompeo sulle coste dell' Egit-Egli viene colà assassinato. - Cesare giugne pure in itto. Di lui clemenza. Di lui rispetto verso le spoglie Pompeo. - Condotta da esso tenuta in Egitto. Di lui ori con Cleopatra. Sollevazione e guerra di Alestaria. - Note cronologiche.

S. 1. Ben compreso aveva Cesare, che sicuza e tranquillità non aveva egli a sperare, finchè li lui rivale viveva, tanto più che le di lui flotte rrevano il mare, ed una assediava Vatinio luomente di Cesare in Brindisi, l'altra aveva distrutte di 40 delle di lui navi nello stretto di Messina; compeo stesso riunendo ancora le sue forze e vi ausiliari procurandosi, che facilmente raccolti bbe dall' Egitto, dall' Africa, dalla Numidia, dal to, dalla Cilicia, dalla Cappadocia, dalla Gari, poteva un giorno ricomparire con nuova ar-

mata formidabile. Cesare si diede dunque ad inseguirlo, e due soli giorni accordati avendo al riposo delle truppe ed al rendimento di grazie agli Dei per la vittoria riportata, partì il terzo giomo colla cavalleria, affrettando il più che egli potera il suo cammino, seguito da una legione, che però non era astretta a viaggiare con cguale ederità Pompeo dal canto suo con picciolo numero di seguaci avviavasi verso Larissa, e vittorioso per lo spazio di 34 anni, cominciava allora a sperimentare il peso della calamità, e vedevasi per la prima volta costretto a fuggire. Perduto egli aveva in u giorno una grande armata, la gloria ed il potere che acquistato aveva con tante battaglie, gli omaggi di molti re e le speranze dell'impero del mondo. Giunto a Larissa, non volle neppure entrare nella città, benchè invitato dagli abitanti, affine di non esporli al risentimento di Cesare, ed anzi gli esortò a sottomettersi immediatamente al vincitore. Di là passò nella valle di Tempe nella Tessaglia, dove trovossi privo di qualunque soccorso, e mancante persino di acqua; dormi la notte nella capanna di un pescatore sulle spiaggie del mare, ed imbarcatosi quindi in picciolo schiso sul siume Penco, i suoi liberti soltanto seco condusse, e gli schiavi congedò, suggerendo loro di presentarsi liberamente a Cesare. Men-

tre aucora costeggiava, una grossa nave vide all'ancora, che pronta era a partire; ed il padrone di questa che era un romano detto *Peticio*, ben

anoscendo Pompeo, lo ricevette coi due Lentuli, on Favonio e con tutti coloro, dai quali bramava i essere accompagnato. Plutarco, amico egli pure ei racconti maravigliosi, dice che Peticio veduto veva la notte Pompeo in uno stato di calamità e i abbiezione, e che venuto il giorno, Pompeo gli i presentò dinanzi vestito precisamente come egli aveva veduto in sogno, cosicchè anche non cooscendolo, salutollo per nome e si offrì a trasortarlo ovunque volesse. Appena erasi Pompeo imarcato con Peticio, comparve Deiotaro tetrarca ella Galazia, che avendo seco esso militato, fuggiva gli pure dopo la rotta di Farsalia. Peticio lo riccette sulla sua nave a richiesta di Pompeo, e Ciceone dice che quel tetrarca seguito lo aveva, inlotto dal volo degli uccelli, ben diversi forse o neno sinceri di quelli di Padova, che annunziato vevano dovere Pompeo essere vincitore. Giunta a nave ad Antipoli sulla frontiera della Macedonia della Tracia, Pompeo dai suoi amici raccolse alune somme di danaro, e quindi passò ad un porto lell' isola di Lesbo, bramoso di incontrarsi con Cornelia di lui moglie, che con il figlio Sesto iveva fatto partire al cominciare della guerra per Litilene. Quella sposa infelice, non conoscendo se ion l'esito della battaglia di Dirrachio, credeva il narito vincitore e già ultimata la guerra; svenne dunque allorchè udi da un messaggiero le di lui ciagure, e svenne di nuovo allorchè incontrossi sul Stor. & Ital. Vol. V.

ed affettuoso dialogo che chbe luogo tra que' due

conjugi, nel quale Cornelia tutto attribuiva a se stessa il cangiamento inopinato della sorte, e Pompeo studiavasi di consolarla col rappresentarle l'instabilità della fortuna, e di rianimare in essa le speranze di vederlo risalire al più alto grado di grandezza e di potere. I cittadini di Mitilene testimonj di quello incontro, e tocchi da pietà e da compassione, accogliere volevano Pompeo nella loro città; ma egli generoso di bel nuovo, li ringraziò delle loro offerte e li consigliò a pacificarsi con Cesare. Col filosofo Cratippo intavolò egli alcun ragionamento contra le disposizioni della provvidenza; ma quel saggio evitò destramente la controversia, ed esortò solo Pompeo a sostenere con dignità le sue sciagure. Plutarco avrebbe voluto trovarsi al luogo di Cratippo, e quasi mostrossi dolente di non avere potuto rispondere a Pompeo, che necessaria era in mezzo ai disordini della repubblica la concentrazione dell'autorità sovrana nelle mani di un solo. Meglio egli avrebbe ragionato, come realmente soggiugne in appresso, domandando a Pompeo, se qualora egli fosse stato vincitore, migliore uso avrebbe fatto, che non Cesare, della sua fortuna? 2. Da Lesbo passò Pompeo colla moglie e gli

amici ad Attalia città della Panfilia, dove trovò sessanta senatori di lui partigiani, sette o otto triremi ed alcune squadre di soldati. Catone intanto aveva

ecolto un corpo numeroso di truppe, e con esso a passato in Africa. *Pompeo* partì dunque dalla nfilia per l'isola di Cipro, dove su informato e i Rodii ricusato avevano l'ingresso ne' loro rti a Lentulo e ad altri di lui compagni, e che tiochia capitale della Siria, dichiarata crasi in ore di Cesare. Degli amici che egli consultà in el periglioso momento, alcuni opinarono che li si recasse in Africa alla corte di Giuba lla Mauritania, che abbracciato aveva il partito; ma Pompeo inclinava piuttosto a rersi nella regione de' Parti, dove lusingavasi di ter di nuovo contendere col suo rivale. Dissero li lui amici, che i Parti crano nemici implacabili I nome romano; che neutrali fino a quel punto, drebbono essi al vedere la romana repubblica truggersi collo proprie sue forze, e finalmente e le rare bellezze di Cornelia sarebbero state prudentemente esposte alla brutalità di una corte soluta. Questo fu forse il motivo, che Pompeo lusse a rimunziare a quel disegno; e Teofune di tilene, che seguito lo aveva generosamente nella i fuga, lo persuase a passare in Egitto, dove ni genere di soccorsi ricevuto avrebbe da Tolomeo, di cui padre aveva Pompeo ristabilito sul trono, ae aveva già ricevuta alcuna ricompensa con una tta da quel giovane principe ad esso spedita, nchè coutra Cesare se ne servisse. Pompeo e rnelia partirono dunque col loro seguito da Ciincamminarono alla volta dell' Egitto. Ma Cesare trovavasi già sulle rive dell' Ellesponto, che con

poche triremi studiavasi di passare. Incontrata avendo egli la flotta di Pompeo comandata da Cassio, e forte, se crediamo ad Appiano, di 70 vascelli, ordinò alteramente a quel comandante di arrendersi; e Cassio, scosso da quel tratto di audacia, o forse ancora dalla intrepidezza e dalla sorte avventurosa di Cesare, ubbidì all'istante. Il solo Cicerone in una lettera ad Attico si mostra persuaso, che Cassio non si arrendesse se non dopo i fatti avvenuti presso Alessandria, mentre Cesare occupato era a combattere Farnace. Cesare giunto nell' Asia, gli abitanti di Gnido sollevò da qualunque tributo, e ciò solo a considerazione di Teopompo loro concittadino, che una collezione scritta aveva di apologhi. A tutti gli Asiatici condonò un terzo delle imposizioni, e la protezione sua accordò agli Eolii, ai Jonii ed a tutti gli altri popoli dell' Asia minore che a lui si sommisero. Stavagli però a cuore di passare al più presto in Egitto avanti che Pompeo colà giugnesse, e coi soccorsi di Tolomeo si disponesse a combattere. Fece quindi vela per Rodi, dove imbarcò due legioni, e partì senza che alcuno, fuorchè Bruto, conoscesse i di lui divisamenti. 3. Pompeo era di già arrivato sulle coste dell'Egitto, e trovato aveva Tolomeo che guerreggiava contra la sorella, e che a campo stava nelle vi-

cinanze di Pelusio. Un messaggio spedito egli aveva a Tolomeo, implorando il di lui soccorso; ma quel re assai giovane, nulla risposto aveva, e Fotino, Achilla e Teodoto di lui ministri o piuttosto tutori, contendevano tra essi sul partito che prendere si dovesse relativamente all'illustre fuggitivo. Fotino ed Achilla favorevoli mostravansi a Pompeo; ma Teodoto, retore di professione, prese a provare che in quello istante tanto era pericoloso il secondare quelle domande, quanto il rifiutarle «. Se noi, » diss' egli, riceviamo Pompeo, egli puo divenire » nostro padrone, e Cesare ci sarà certamente » nemico; se noi lo rimandiamo, ingrati saremo a » Pompeo, e l'odio incontreremo di Cesare per > avere lasciato fuggire il di lui avversario ». Conchiuse adunque, che era d'uopo riceverlo e trucidarlo, giacchè in tal modo più non avrebbono a temere dell'uno ed il favore dell'altro guadagnerebbono. Pompeo obbligato era intanto a tenersi col suo vascello ad una certa distanza dalle coste; e Plutarco osserva che quell'uomo che sdegnava di ricorrere alla clemenza di Cesare, non si vergognava di abbandonarsi all'arbitrio di tre scellerati cortigiani. L'avviso di Teodoto fu accolto, e ad Achilla ne fu commessa l'esecuzione. Settimio e Salvio, dei quali uno era stato tribuno, l'altro centurione nelle romane armate, recaronsi su di una navicella al vascello di Pompeo con due o tre altri ufficiali, mentre l'armata egizia schierata era sulla spiaggia

in ordine di battaglia. Gli amici di Pompeo lo consigliarono allora a niettere alla vela, e ad allontanarsi; ma il romano intrepido gli incoraggiò, e giunto frattanto Settimio, salutò Pompeo col nome di imperatore. Achilla in quel frattempo lo complimentò pure in greco, e lo invitò a passare sulla navicella, giacchè la trireme non poteva avvicinarsi al lido. Pompeo, vedendo molte triremi armate, e la spiaggia coperta di truppe, sospettò del tradimento; si congedò da Cornelia, che già piangeva, presaga della di lui morte, e seguito solo da due centurioni. da un liberto detto Filippo, e da uno schiavo detto Scene, passò sulla barchetta egizia, alla moglie ed al figlio ripetendo un passo di Sofocle: & che schiavo » diviene, sebbene l'bero fosse da prima, colui che » cade una volta tra le mani di un tiranno ». Vedendo quindi che tutti nella navicella si tenevano in silenzio, guardò fiso Settimio, e gli domandò cortese se militato non aveva altre volte seco lui. al che Settimio rispose di no. Trasse allora Pompeo un libro dove scritta aveva una greca orazione da recitarsi a Tolomeo, e cominciò a leggerla. Cornelia che non perdeva mai di vista lo sposo, scoprì allora sulla spiaggia molte persone distinte, che si muovevano ad incontrare lo schifo, che già si avvicinava al lido, dal che prese coraggio, credendo che quelli destinati fossero a ricevere il di lei consorte ed a condurlo al re. Ma mentre il liberto Filippo gli stendeva il braccio per assisterlo ad ascire dalla navicella, Settimio lo raggiunse alle spalle, e lo trafisse colla sua spada; Achilla e Salvio lo ferirono al tempo stesso con replicati colpi. Lo sventurato Pompeo, vedendo di non potere nè difendersi nè fuggire, si cuoprì il viso, e morì senza proferire parola, nè gettare alcugrido; Cornelia, vedendo lampeggiare da lungi il ferro degli assassini, un grido gettò che fu udito sino dalla spiaggia. I marinaj della trireme, scorgendo che i vascelli egizi spiegavano le vele, levarono l'ancora all'istante, e favoriti dal vento, sottrassero la moglie ed il figlio di Pompeo alla schiavitù e forse agli oltraggi, che que' barbari assassini avrebbero potuto meditare contra quella sventurata famiglia. Essi giunsero felicemente in Cipro, ma altri vascelli di Pompeo sorpresi furono dagli Egiziani, che crudelmente misero a morte tutti coloro che vi si trovavano. A Pompeo fu tagliata la testa, che si volle imbalsamare assine di presentarla in dono a Cesare; il di lui corpo fu lasciato nudo sulla spiaggia, ma il liberto Filippo non abbandonò il cadavere, e dopo che il popolo soddisfatta ebbe la sua curiosità, lo lavò coll'acqua del mare, lo inviluppò con alcuna delle sue vesti, e raccolte alcune tavole di un naufragio, ne fece un rogo sul quale lo abbruciò, assistito da un vecchio romano il quale altrevolte militato aveva con Pompeo. Questo narrano Plutarco, Appiano, Vellejo Patercolo e Dione, nè sembra credibile ciò che Lucano racconta, che quel corpo gettato fosse nel mais

raccolto e seppellito da Servio Codro, che eta share pretore sotto Pompeo. Secondo Aurelio Fittorica dro apposto avrebbe a quella tomba l'iserventi OUI GIACE POMPEO IL GRANDE. Egli and a ben meritato quel nome colle sue vittoric, e info : fu solo per essersi impegnato in una guerra civile. non si sa bene se ad oggetto di salvare la repubblica o per ambizione di despotismo. Quel Lentulo che stato cra consolo, giunse da Cipro mentre il rogo ardeva, e vedendo Filippo, ben s'accorse che il rogo era quello di Pompeo; gridò egli allora: « questa è dunque la sorte di quel grand'uomo? » Ma mentre piangeva e deplorava le sue sventure, fu sorpreso dalle guardie del re d'Egitto, tratto in oscura prigione e messo poco dopo a morte. Più fortunati furono altri seguaci di Pompeo: Cicerone tremante recossi a Brindisi, assine di attendere colà il vincitore, e ricusato avendo il comando della flotta, insinuò con una specie di terrore, che non deporre solo, ma gettare dovevansi le armi. Catone recossi colla maggior parte della flotta nella Libia, dove riseppe la tragica fine di Pompeo; Labieno rimase per alcun tempo a Dirrachio; Metello Scipione e Cassio recaronsi ad implorare soccorsi, l'uno nella Mauritania, l'altro nel Ponto, il che diede origine alla guerra contra Farnace.

4. Cesare giunse in Alessandria nel momento in cui si recava colà l'avviso della morte del di lui rivale.

codoto, secondo alcuni, o più probabilmente Achil-, come altri narrano, gli presentò la testa di compeo coperta da un velo, ed il suggello di quel apitano, sul quale era inciso un lione tenente tra zampe una spada; Cesare volse altrove gli cchi con orrore e con isdegno, e pianse tanto ulla sorte del parente e dell'antico amico, quanto ulla incostanza della fortuna. Il suggello ritenne, ia la testa seppellire fece con pompa nel subborgo 'Alessandria, dove erigere fece un tempio a Nenesi, Dea della vendetta. Egli indusse altresì Toloseo a rimettere in libertà tutti gli amici di Pompeo he erano stati imprigionati, e questi ricevette anioevolmente, e trattò con dolcezza, scrivendo ancora Roma, che il maggiore vantaggio colle sue vittorie ttenuto, quello era di salvare ogni giorno la vita d alcuno dei Romani, che eransi contra di esso rmati. Il sig. White professore di lingua araba ad xford, il quale al principio di questo secolo ha itrapresa una nuova illustrazione della colonna di 'ompeo presso Alessandria, ha egli pure riconosciuto on molti altri scrittori, che solo in età recente è ato a quel monumento attaccato il nome di quel ran capitano, e si è esteso a parlare di altri avanzi ella antichità, che sono stati al medesimo attribuiti enza alcun ragionevole motivo, come un frammento ntico posto alla bocca orientale del Bosforo, creato da Dalloway un altare votivo. Tolomeo Aulete rincipe effemminato, che era stato da Pompeo

346 ristabilito nel regno, non avrebbe innalzato un monumento così grandioso, nè avvi alcun argomento onde credere, che innalzato sosse da Cesare, sebbene egli piangesse la morte del rivale. Questa en pure l'opinione di Montfaucon e di Norden, dal che forse è stato indotto Sonnini a giudicare, che quella colonna eretta fosse in una età molto anteriore, nella quale tanti prodigi dell' arte si videro sorgere nell' Egitto. Il sig. White riflette però giustamente, che un monumento di bellissima architettura greca non poteva essere dagli Egizj eretto avanti l'introduzione delle arti della Grecia nd loro paese.

5. Cesare avrebbe voluto partire da Alessandria, ma fu trattenuto dai venti etesii, cioè dai venti annuali, che sulle coste dell'Egitto dominano costantemente in alcune stagioni, e specialmente nel tempo della canicola. Veggonsi però dagli antichi collo stesso nome appellati tanto i venti settentrionali, che quelli erano dell'Egitto, allora contrari a Cesare, quanto i venti di Occidente e di Oriente. Cesare approfittò di quel tempo per ripetere dal re alcune somme, che il di lui padre gli doveva, e prese ancora a giudicare delle contese, che agitavansi tra Tolomeo e Cleopatra di lui sorella. Cesare ricevuto non aveva se non una porzione della somma di 10,000 talenti, che Aulete promesso gli aveva nell'epoca del primo di lui consolato onde riconosciuto fosse dal scnato e dal popolo romano.

CAPETELD XLIX e cincu simpu i resum. Addesignminge stipendu delle sur i 💎 : e Fichie : dine cere il papales cumure esse, dere rightere mpk i wai d'ure e d'argence . et crime menta pede pu nue fiere serviti con visi talle premisei. Me truppe mottre di Cesare istránice del grant guasto el insulcire de make alle laquamme che per questo si partache i schinti, giucche mariti craso a spese , non averano che a pravvedersi essi medesimi eri migliori. Cesarr. benché non avesse se 200 fanti e 800 cavalli. valle esigere culla sió che gli era dornto: e Fotiro non lasciava lecitare giornalmente la di lui partenza, al sare rispose, che vena o non era per chiedere lio. ma per ricevere danaro. Cità allora al bunale Tolomeo e Cleopatra, dopo avere loro o il licenziamento delle loro truppe, ordine li Egizi riguardarono come ingiurioso alla del loro sovrano independente. Cesare riche non agiva come superiore, ma solo arbitro; giacchè il re defunto i figliuoli suoi ti aveva alla tutela del popolo romano. Ma comparvero al di lui tribunale i contendenti, di giudice imparziale divenne amante e parzelante di Cleopatra. Tolomeo irritato, tutta . di Alessandria sollevò contra Cesarc; ma i romani, che gli servivano di guardie, nell'inedesimo che quel re la sommossa eccitava, lo

arrestarono, e lo trattennero come prigioniero nella casa di Cesare medesimo. Il popolo attruppato, disposto era a farlo in pezzi, ma Cesare da un balcone assicurò i cittadini che in breve troncate sarebbono con vicendevole soddisfazione le contese insorie tra Tolomeo e Cleopatra. Il di seguente presentò al pubblico il re e la sorella; fece leggere il testamento del padre loro, nel quale disposto era, che il di lui primogenito e la di lui figlia maggiore dovessero unirsi in matrimonio, e regnare d'accordo sotto la tutela del popolo romano. Si proclamò egli stesso esecutore di questi ordini, e dichiarò che Tolomeo e Cleopatra regnerebbono insieme, e che il cadetto e la cadetta di Aulete regnerebbono del pari unitamente nell'isola di Cipro. Questa era stata di recente soggiogata dai Romani e sottomessa ad un pretore; ma Cesare altro non ebbe in vista se non che di calmare lo sdegno del popolo. Fotino solo si oppose a quel decreto, e non pago di spargere il malcontento nel popolo, indusse Achilla a condurre da Pelusio ad Alessandria l'armata sua forte di 20,000 uomini, assine di cacciarne Cesare. Si impadronì quel duce di tutta la città a riserva del palazzo dove Cesare abitava, ma non riuscì ad occupare il porto. Cesare lo respinse, ed i vascelli incendiò al nunero di 100; le fiamme alla città comunicaronsi e distrussero la maggior parte della celebre biblioteca dei Tolomei. Cesare fecc pure uccidere Fotino che nel palazzo trovavasi;

YOUR LIBRARY

TILDEN FOUNDATION



## CAPITOLO L.

DELLA STORIA DI ROMA DALLA MORTE DI PONPEO SINO ALLA BATTAGLIA DI MUNDA.

Cesare viene colmato di onori. Muove guerra a Farnace e ne trionfa. - Egli torna in Roma. Di lui zlemenza. - Condotta da esso tenuta in Roma. Suo econdo consolato. Stato delle cose nell' Africa. Avrenture di Catone. - Cesare calma la sollevazione Zi una legione e passa nell'Africa. Sue prime imprese in quella regione. - Vittoria riportata da Cesare presso Tapso. Catone si chiude in Utica. - Condotta di Catone dopo la battaglia. Di lui morte. Cesare L'impadronisce di tutta l'Africa. Di lui ritorno in Roma. - Discorsi di Cesare al senato ed al popolo. Di lui trionfi. - Leggi di Cesare. Tumulti insorti nella Siria. - Riforma del Calendario. - Guerra nella Spagna coi figli di Pompeo. Cesare passa nella Spagna. Battaglia di Munda. Vittoria di Cesare.

S. 1. I Romani udita avendo la morte di Pombeo, si affrettavano a gara a colmare Cesare di onori, e molti zelanti partigiani dell' estinto, come aceade d'ordinario nelle rivoluzioni degli stati, cangiarono ben tosto di sentimento, di opinione e di partito. Cesare da tutti gli ordini fu proclamato consolo per cinque anni, dittatore per un anno, capo dei tribuni per tutta la vita, ed arbitro della pace e della guerra. L'avviso gliene fu recato, mentre più furiosa ardeva la guerra cogli Egis, Egli riunì per tal modo nella sua persona tutte k dignità, tutti i poteri della repubblica, ed una atorità maggiore ottenne di quella di Silla, senza usare tuttavia alcuna violenza, nè ricorrere al memo odioso delle proscrizioni. Trovandosi egli assente, nominò Marc'Antonio comandante della cavalleria, e con un corpo di truppe spedillo a Roma incaricato del governo della Italia. Egli andò allora contra Farnace re del Bosforo Cimmerio, figliuolo di Mitridate, che della guerra civile approfittando, mosso erasi con poderosa armata a ricuperare gli stati paterni, e già impossessato erasi della Colchide e di molte piazze forti dell'Armenia, della Cappadoria, del Ponto e della Bitinia. Domizio Calvino, spedito contra di esso dopo la battaglia di Farsalia, en stato battuto e compiutamente disfatto, e Farnace disponevasi ad invadere tutti i possedimenti de Romani nell' Asia. Cesare si scosse allora dal letargo, al quale sembrava essersi abbadonato tra le delizie della corte di Cleopatra, e passò sollecito dall' Egitto nella Siria. Dejotaro che accompagnato aveva Pompeo nella sua fuga, gli si presentò supplichevole al di lui passaggio nella Galazia, e Cesare non solo gli perdonò, ma assumere gli fece altresì le insegne reali,

imponendogli solo di mandare in di lui soccorso le

pe che addestrate aveva alla foggia de' Romani, itta la sua cavalleria, perchè servissero contra nace. Cesare entrò con queste forze nel Ponto; n riposo non accordò ai soldati, non ascoltò roposizioni del nimico, ma lo attaccò tosto e rinse in giornata campale. Fu allora che all'amico Anicio scrisse quelle memorabili parole: venni, , vinsi. Farnace non salvossi che con 1000 caa Sinope, dove uccidere fece i cavalli mede-, affine di recarsi più facilmente nel Bosforo; giunto appena ne' suoi stati, fu preso e truto d'ordine del governatore, che lasciato aveva li lui assenza. Cesare diede allora quel regno a ridate di Pergamo, che importanti servigi rengli aveva nell' Egitto, e quest' uomo, benchè rpatore, in mezzo alle contese de' Romani fu astanza felice per conservare il suo trono.

2. Risolvette allora Cesare di tornare in Roma, asciato avendo Celio Viniciano nel Ponto, e posti alla meglio gli affari dell'Asia, con una legione passò nella Grecia, dove dai pubblicani o il danaro riscosse, che consegnare dovevano puestori. Il di lui arrivo in Roma sparse la gioja cenda ed il timore; ed il senato ed il popolo la naturale di lui dolcezza non ignoravano, itavano tuttavia di vedere rinnovato il sistema di rio e di Silla. Una guerra suscitata erasi nelirio tra i partigiani dei due duci; e M. Ottavio sotenente di Pompeo intrapreso aveva invano l'assotor. d'Ital. Vol. V.

sedio di Salona; passato era quindi nell'Epiro, e nel seguente anno tentato aveva cogli avanzi della flotta di sottomettere le isole e le coste dell'Illirio; ma n'era stato impedito da Cornificio, spedito de Cesare, e riuscito era finalmente a superare Gebinio. Il solo Vatinio era giunto a fugare Ottavio, e con poche navi battuto aveva la flotta di Ottavio medesimo molto più numerosa. Tutto l'Illirio es allora stato sottomesso a Cesare; Caleno aveva pore in nome di Cesare occupato Atene, Megara ed 1 Peloponneso; Appio Claudio era morto su le coste della Eubea; Sulpizio e Marcello dannati eransi ad un esilio volontario; Cicerone dopo la disfatta di Pompeo ritirato erasi a Brindisi, ma tosto che udi l'arrivo di Cesare in Italia, si mosse tra i primi ad incontrarlo. Quell' uomo di sommi talenti, tanto decantato da Middleton suo biografo, era così facile a cangiare di partito, quanto pronto a pentirsi delle sue risoluzioni. Cesare che lo vide da lungi, scese da cavallo, corse ad abbracciarlo, e punto non gli rimproverò la condotta da esso tenuta; ma Cicerone sempre oscillante sul partito che egli abbracciato aveva, si tenne per lungo tempo ad alcuna distanza da Roma, dove assai di rado recavasi solo per corteggiare il dittatore, e nel suo ritiro scrisse la

maggior parte delle sue opere filosofiche. Quinto di lui fratello, che colmato di benefizi da Cesare, abbandonato lo aveva per servire Pompeo, ottenne egli pure un generoso perdono ad istanza di vari CAPITOLO L.

lui amici, di Irzio, di Trebonio e specialmente Tito Pomponio Attico. Molti di coloro che pore avevano le armi contra Cesare, non solo il rdono ottennero, ma ancora la di lui confidenza; questa bontà del vincitore servì a guadagnargli iffetto di que' medesimi, che come usurpatore mardavanlo del potere. Entrò egli in Roma senza nuna pompa, e con pochi legionarj. Dolabella buno del popolo una legge aveva proposta, che abolizione portava di tutti i debiti, ed a questa sendosi opposto Marc'Antonio, un combattimento eva avuto luogo tra i legionari condotti dal coandante della cavalleria, ed i debitori incapaci a gare, capitanati da Dolabella; pochi erano rimasti xisi dei primi, ma dei secondi 800 erano periti I campo. Cesare calmò gli spiriti agitati, ed il polo indusse perfino a rigettare la proposta legge.

3. Assine di guadagnare maggiormente il savore polare, Cesars diede ai cittadini grandiosi spettali, ed il canone condonò delle case, che i priti appigionato avevano dal pubblico. Consiscò cd porre sece alla pubblica vendita i beni di coloro, e tuttora contra di lui guerreggiavano, ma non vossi alcuno che acquistare volesse le case e le sserizie di Pompeo; Marc' Antonio solo comprolle rilissimo prezzo, ed allorchè questo gli su domanto dagli ufficiali di Cesare, rispose con disprezzo, sere egli altamente sorpreso che il dittatore gesse il pagamento di sì picciola cosa da un

Cesare, irritato forse da questo rimprovero, tri-

tollo in seguito assai freddamente; tutti i suoi ami però colmò di favori e nominolli auguri, ponteti, decemviri, ed il numero de' pretori aumentò fino 1 dieci. Senatori creò ancora tutti i primarj uficiali della sua armata, ed i cavalieri che maggiorment si erano distinti sotto le di lui insegne. Propos ancora per consoli, sebbene per brevissimo tempe, due suoi luogotenenti, Caleno e Vatinio; il che sen dire a Cicerone, sempre amante delle piacevolene, che quell'anno non aveva nè primavera, nè estate, nè autunno. L'anno seguente Cesare fu di mon consolo senza abdicare la dittatura, e Lepido assume per collega e comandante della cavalleria, che alon tornava dalla Spagna citeriore, governata da essa con moltissima saviezza. Marc' Antonio che aspirati a quella dignità, mostrossi offeso da quella scelta, ma Cesare punire volle la di lui insolenza, lo scardaloso di lui libertinaggio, e forse ancora blandire il popolo che ne odiava i costumi orgogliosi. Non abbandonava intanto Cesare, il pensiero dell' Africa, dove ancora potente era il partito di Pompeo, sostenuto da Catone e da molti ufficiali distinti. Le coorti che Pompeo lasciato aveva a Dirrachio, Cotone aveva condotte a Corcira, dove trovavasi G cerone e ad esso come ad uomo consolare ne aven offerto il comando; ma questi sempre mal fermo

ne' suoi divisamenti, rifiutato aveva con mendicati

testi quell'onore, per il che Gneo figlio di mpeo medesimo, dopo avergli rimproverato la sua dardia, trafitto lo avrebbe colla spada, se Catone attenuto non lo avesse, e dato con ciò al timido atore il tempo di fuggire. Cicerone uscito segretaente dal campo, passato era su di una picciola we a Brindisi, d'onde scrisse ad Appio, creduto alcuni autore dei commentari che ci sono stati amessi sotto il nome di Irzio, ed a Balbo, autore so pure di alcune memorie scritte in forma di giorle e dette da Sidonio. Apollinare effemeridi, assinè interponessero tosto i loro uffizi per riconciliarlo n Cesare; e Catone credendosi di trovare Pompeo Egitto, passato era nell' Africa colle sue coorti cresciute da molti illustri seguaci di quell'infelice vitano, che la di lui sorte ignoravano. Trovato eva colà Sesto, il secondo dei figli di Pompeo, e informato lo aveva della tragica morte del geore; e tutta l'armata giurato aveva di spargere o all'ultima goccia di sangue per la libertà, altro non volendo se non il solo Catone. Egli crasi nque recato a Cirene, dove era stato informato l'arrivo di Scipione, suocero di Pompeo, negli ti di Giuba re della Mauritania, ove pure trovavasi cio o Appio Varo con una numerosa armata. Catona unque attraverso immensi deserti di sabbie cocenti, estati da tigri, da lioni e da serpenti mostruosi, isi portato a raggiugnere gli altri l'omani, vingndo sempre alla testa de' suoi soldati affine di

Plutarco dice, che Catone eri i fatto acc in quel viaggio da alcuni Psilli , uomini tavano i serpenti o ne guarivano le morsic chiandone il veleno. Giunto egli era c nomini ad Utica, dove violenta contesa tata per il comando della armata tra Varo, Catone medesimo, che tutta l'armata dom capo; ma Catone generosamente ceduto comando a Scipione, che il grado aveva solo. Già da questi era stato nominato h generale l'illustre Labieno ; ma Catone ave puto con repubblicana fierezza umiliare credendo in quel momento i Romani biso di lui soccorso, orgogliosamente erasi mezzo ai comandanti della loro armata. rosi guerrieri trovavansi colà riuniti, Lab nio, Petrejo, Fausto Silla, genero di . i di lui figli Gneo e Sesto, con molti cavalieri, i quali tutti giurato avevano d

> repubblica e di preferire la morte alla sch questi il re della Mauritania promessi ave si soccorsi. Giuba avrebbe voluto distrug

ito di *Pompeo* per le diverse squadre riunite, i soccorsi dei Numidj, per le flotte che i mari revano sotto il comando di *Scipione*, per le rie grandiose che quelle provincie offrivano, era ra in Africa assai potente.

4. In questo stato di cose, Cesare padrone delılia, dell'Asia, della Grecia e dell'Egitto, deiinossi a passare in Africa per distruggere il riente partito di Pompeo; ma ricevette il tristo 10 che la X legione, da esso singolarmente fata, erasi sollevata e trucidato aveva Galba c onio ufficiali distinti i quali tentato avevano di re il tumulto. Sallustio lo storico, fu spedito a ua dove accampati eransi i rivoltosi, affine di primere la sedizione colla sua eloquenza; ma to ben tosto da quegli arditi legionari, corse loma, annunziando a Cesare che i ribelli si ltravano verso la capitale. Cesare collocò tosto die alle porte della città, guernì di soldati le a e domandar fece da alcuni deputati ai ribelli, e cosa essi volessero. Risposero i capi, che parvolevano a Cesare medesimo, ed egli ordinò entrassero ed accolti fossero nel campo di Marsenza armi però a riserva delle loro spade. Coesare, benchè dagli amici suoi dissuaso, recossi ascoltare le loro lagnanze; ma la di lui sola enza ispirò loro tale rispetto, che i più arditi proferirono parola. Non fu che sulle replicate ii istanze; che alcuni domandarono il loro con-

gedo, adducendo per motivo l'età loro, le loro fcrite, i loro lunghi servigi; ma in realtà support

vano essi, che Cesare, costretto essendo a guerre giare, dovesse con grandi donativi impegnarli a se guirlo di bel nuovo. Cesare rispose loro freddames-

te, che giusta era la loro domanda, e che ad esi accordava il congedo; vedendoli quindi costernati, disse che privare non li voleva delle meritate i

compense, qualora trionfato avesse de' nemici de gli rimanevano. Tutti gridarono allora, che meritare volevano le ricompense con nuovi servigi, e Cesar, cittadini e non soldati appellandoli, ordinò loro di

tornare alle loro case. Colpiti da questo detto come dal fulmine, gridarono allora di nuovo, che soldati crano, e che seguire lo volevano in Africa; ma il dittatore volse loro le spalle, e scese dal suo ti-

bunale. I ribelli prostraronsi tosto ai di lui piedi, chiedendo di essere puniti anzi che congedati; e Cesare, rimasto alcun tempo inflessibile, rimproverolli

alfine della loro ingratitudine, dicendo tuttavia che in Africa condurh non voleva onde far loro comprendere, che vincere poteva senza di essi; ma essen-

dosi que' soldati offerti a seguirlo come volontari, Cesare diede loro ancora il nome di soldati, e perdonando loro, gli assicurò che diviso avrebbono seco esso la gloria di tutte le sue vittorie. Recossi quindi a Reggio, di là con una sola legione e 600 cavalli passò in Sicilia, e tosto pose alla vela per l'Africa. la cuattro giorni giunse ad Adrumeto, e narrasi

caduto a terra nel momento dello sbarco, affidi evitare qualunque sinistro augurio, esclamas-« Africa, ora ti posseggo ». A Considio che in lla piazza comandava, intimò di arrendersi; ma esti confidando nel numero del suo presidio e soccorso di 3000 cavalli mauritani, uccise di mano l'araldo e con tutte le sue truppe si sse contra Cesare, che ancora non aveva avuto empo di accamparsi. Cesare ritirossi in buon ore; Considio lo inseguì, ed allora fu che un draplo di 30 cavalli delle Gallie pose in fuga 2000 alieri mauritani, e li cacciò fino alle porte di rumeto. Non trovando Cesare viveri bastanti a pina, si indirizzò verso Lepti, e colà ricevette 1 porzione delle truppe, che dalla Sicilia attena; ma udì con dolore, che il restante della sua ta diretta erasi verso Utica, dove i nimici stanrano. Spedì egli tosto Rabirio Postumio per avtire quelle navi, ed indirizzarle a Lepti; ma into i viveri mancavano alle di lui truppe, e tutti i ppelli che egli spediva a foraggiare, erano tagliaa pezzi dal nemico. Una gran parte della di lui teria fu un giorno battuta e fugata da una squadella armata di Scipione, ed in quella occasione are, trattenendo un porta insegne che colla sua rte fuggiva, lo obbligò a voltar faccia, dicendoche da quella parte doveva guardare, giacchè quella era il nemico; ma tuttavia non potè che carre le truppe al suo campo nel più orribile di-

seguito, affine di trovare la sua flotta; ed'i soldati non vedendolo ritornare il di seguente, scoraggiati arrendere si volevano a Scipione, che verso di loro avanzavasi con 10 legioni e 20 elefanti. Ma quel giorno medesimo Cesare incontrò le sue navi, e le condusse a Lepti, d'onde levò il campo affine di innoltrarsi nelle terre, e solo fu trattenuto dall'avviso, che il nemico avvicinavasi con oste numerosa. Temendo egli che le sue truppe circondate fossero, le dispose su di una sola linea, ed attese ohe il nemico lo attaccasse. Labieno di fatto lo assalì con tanto furore, che i di lui soldati furono costretti a cedere il terreno, e già si davano alla fuga, allorchè un soldato della X legione uccise fortunatamente il cavallo di Labieno, e sparse il disordine nelle sue truppe, le quali vedendolo cadere, morto il credettero. Cesare allora con un corpo scelto di legionari ruppe la prima linea del nimico, e vedendo che la seconda resisteva, riprese la strada del suo campo. Accorsero intanto Petrejo e Gneo Pisone alla testa di 1100 cavalli numidi e di molta fanteria leggiere, e piombarono sulla retroguardia di Cesare. Fu detto che Petrejo potesse tagliare a Cesare la ritirata, ma che ricordevole dei benefizi da esso ricevuti, non volesse approfittare del momento sotto il pretesto di riserbare a Scipione l'onore di compiere la vittoria. Appiano e Dione narrano che Giuba mosso si era con forze numerose per raggiugnere Scipione; ma che tornare dovette frettoloso nel suo regno onde difenderlo contro Sittio, soldato di ventura, uscito da Roma all'epoca della congiura di Catilina, che i suoi servigi offeriva ai principi dell' Africa più liberali nel ricompensarlo, e che allora la Numidia assalita aveva con Bogud re della Mauritania e già occupate Cirta e due altre eittà della Getulia. Giuba non ebbe campo di tornare all'armata romana, se non di là ad alcun tempo, e Cesare riceveva frattanto continui rinforzi dalla Sicilia. Cesare tornò dunque dopo quel fatto al suo campo, e nella notte portossi sotto Ruspina, onde opporsi a Scipione, che raggiunto aveva Labieno con otto legioni e 4000 cavalli. Di là spedì continui messi in Sicilia, chiedendo immediati soccorsi, ed ottenuti avendone dal pretore Allieno, presentò la battaglia a Scipione, che là vicino erasi accampato. Catone che in Utica comandava, scrisse sollecito a Scipione di non arrischiare un combattimento; ma quest'uomo, fatto orgoglioso per i vantaggi riportati, rispose motteggiando Catone, perchè non contento di fuggire egli stesso i pericoli, impedire volesse agli altri di mostrare all'uopo il loro coraggio. Catone si dolse allora di avergli ceduto il comando della armata. Siccome la speranza dei nemici molto fondavasi sopra un preteso oracolo portante che la famiglia degli Scipioni sempre sarebbe stata vittoriosa nell'Africa, così Cesare che nella sua armata aveva un nomo da tutti spregiato,

detto Scipione Saluzio, a questi diede il titolo di comandante, sia che l'oracolo volgere volesse a di lui vantaggio, sia che per tal modo, come Plutarco suppone, volesse esporre al ridicolo Scipione medesimo. Ad oggetto quindi di forzare il nemico ad un combattimento, portossi, quasi minacciando un assedio, sotto Utica, dove tutte trovavansi k munizioni da bocca e da guerra di quell'armata.

alcuni veterani trovavansi, trattati gli aveva con crudeltà, punendo colla morte la fedeltà e l'attaccamento che que' valorosi a Cesare stesso mostravano. Questi fece perciò dal canto suo mettere a morte P. Ligario, preso parimente su di un vascello nemico, che sempre aveva portato le armi contro di

lui, benchè nella Spagna ottenuto avesse il perdono.

Irritato era Cesare contra Scipione, perchè essendosi questi impadronito di due di lui navi, nelle quali

5. Scipione e Labieno che ricevuto avevano un nuovo rinforzo di 18,000 fanti, di 800 cavalli e di 30 elefanti, condotti alla loro armata da Giuba, risolvettero di affamare l'armata di Cesare, e formati tre campi, riuscirono ad intercettargli i viveri. Ma Cesare, ricevute avendo in quel tempo due nuove legioni dalla Sicilia, schierò più volte le sue truppe in battaglia, e non risolvendosi il nemico ad attaccarlo, lasciò Utica, ed andò contra Tapso, piazza che non poteva opporre una lunga resistenza. Anche in quell'epoca abbondavano i novellisti che le forze di Giuba ingrandivano straordinariamente, onde

## CAPITOLO L.

ilire i soldati di Cesare; ma egli per deridere e sondere gl'impostori, in una allocuzione ai soldati randì ancora di più il numero di quelle truppe, iando ai timidi la libertà di ritirarsi. I soldati riero al campo, e ben sorpresi furono essi, e lati i novellisti, allorchè l'armata numidica si 'ò molto minore di quello che si era supposto. ba, Scipione e Labieno seguirono Cesare nel suo mino; e mentre occupati erano a trincerarsi, Couscì dal suo campo, ed attraversando alcune chie ed alcune strade credute da prima impratili, piombò sulle truppe comandate da Scipione, lisordinò e le pose in fuga; attaccò quindi i pi di Labieno e di Giuba, se ne impadronì, ed ruesti tre combattimenti perire fece o fugò 50,000 ati nemici, non perdendo egli che soli 50 uo-L Giusta le memorie di Irzio, il disordine nelnata di Scipione cominciò appunto dagli elefanti, iali feriti rovesciarono le linee che dietro di trovavansi, lasciarono impotente ad agire la lleria, e corsero furiosi alle porte. del campo ancora ben munito. L'armata però non sarebbe e stata distrutta, se fuggiti non fossero i capi, he le truppe forzò a riparare ne' campi loro ed quello massime di Giuba, che fu violentemente lito e preso dai Cesariani. Tapso, Adrumeto e a al vincitore aprirono allora le porte; ed i fuggitivi del partito opposto, perduta avendo unque speranza, per la maggior parte si uccisero. Scipione imbarcossi, ma essendo stata presa la di lui nave, volontario si diede la morte anzichè andare debitore della vita a Cesare. Giuba e Petrejo vollero battersi tra di loro in singolare certame; Giuba fu ucciso, e Petrejo ordinò ad uno schiavo di trucidarlo; ma questo non ebbe luogo se non depo alcun tempo, perchè ancora si parla di Giuba nella storia. Afranio e Silla con picciolo drappello s'avviarono lungo le coste, affine di raggiugnere i due figli di Pompeo che Catone spedito aveva nella Spagna; ma incontrati furono e disfatti da Sittio, altro dei luogotenenti di Cesare, che avrebbe voluto salvare loro la vita, ma i soldati furibondi li fecero in pezzi. Il solo Labieno riuscì a salvarsi, e passò nella Spagna. Disperse essendo per tal modo le forze del nemico, e periti i capi di quel partito, Cesare trovossi padrone di tutta l'Africa, eccettuata Utica, ove Catone formato aveva una specie di senato composto di 300 Romani, che in quella città eransi raccolti. Giunta colà la nuova della vittoria riportata da Cesare presso Tapso, alcuni correre volevano all'armi, altri fuggire; ma Catone studiossi di calmare il loro spavento, e disse loro, che uniti, Cesare gli avrebbe maggiormente rispettati, tanto se combattuto avessero contra di lui, quanto se si fossero a lui sottomessi. Soggiunse che non si opponeva a quest'ultimo divisamento, ma che se combattere volevano per la loro libertà, egli sarebbe loro compagno, e se il volevano, loro capo; che

a Spagna erasi già dichiarata per i figli di Pompeo, he Roma avrebbe amato di scuotere il giogo del ranno; che l'Italia disposta non era a riconoscere n sovrano; che Utica sostenere poteva un lungo ssedio, e che la situazione di Cesare non era anora così vantaggiosa, come egli forse si lusingava. 'utti dichiararono adunque ad una voce, che perivolevano piuttosto con Catone, che cercare la pro salvezza, abbandonando un Romano dotato di unta virtù.

6. Quel senato si adunò adunque per avvisare i mezzi di difendere la città, ed alcuni proposero i accordare la libertà agli schiavi, al che Catono . oppose, dicendo essere questa una violazione el diritto di proprietà; alcuni senatori diedero ensì l'esempio col liberare ed armare all'istante ii schiavi loro, ma altri ricusarono, dicendo che sutile era lo opporsi a Cesare, padrone di tutta i terra. Si deliberò dunque di spedire deputati al incitore, e Catone scrisse in tempo a Giuba acampato con poche truppe in una vicina eminenza, d a Scipione allora stazionato colla sua flotta dietro . vicino promontorio, di non avvicinarsi a quella ittà, la di cui fede era divenuta sospetta. Un rosso corpo di cavalleria, che aottratto erasi alla otale disfatta della armata, fece sapere a Catone he tra i capi si disputava, se ad Utica recare si lovessero, oppure rinnirsi a Giuba. Catone volle onscrire con que capi, ma mentre questi a vicenda

consultavano i soldati, Catone fu avvertito che i di lui senatori eccitato avevano nella città un tumulto, e chiudere gli volevano le porte, intenti solo a trattare con Cesare; e que' cavalieri allon a Catone giurarono che tutti uniti sarebbersi a lui, purchè cacciasse o tagliare facesse a pezzi gli abitanti di Utica, che tradito lo avrebbono tosto che le insegne vedessero comparire di Cesare. Il virtuoso Catone preseri la perdita di quel potente soccorso alla accettazione di quel patto crudele. Tornato nella città, trovò che la maggior parte de' senatori intenzionati non erano di resistere, e che essi i colleghi loro dissenzienti minacciavano di abbandonare al risentimento di Cesare; laonde i comandanti di quella cavalleria pregare fece che si fermassero una notte almeno, onde facilitare lo scampo a que timidi magistrati. Mentre questi disponevansi a partire, giunse l'avviso che Cesare si avvicinava colla armata; Catone fece dunque chiudere le porte, eccettuata quella che al mare conduceva, e imbarcati avendo que' senatori nelle navi da esso a quell'oggetto disposte, tornò in città, e la cavalleria licenziò, consigliando egli stesso a molti de'suoi amici di abbandonare una piazza, che caduta sarebbe in breve tra le mani del nemico. Osserva però Plutarco, che un simile consiglio non diede al di lui figliuolo, non giudicando forse opportuno che quello lo abbandonasse. I senatori rimasti in Utica incaricarono allora Lucio Cesare, parente del dittatore, di intercedere in favor loro. e Catone scrisse il discorso che quel deputato recitare doveva innanzi al vincitore. Lucio partendo, disse che implorata avrebbe anche in ginocchio la clemenza di Cesare; ma Catone gli vieto persino di pronunziare il di lui nome. e disse che della vita essere non voleva debitore ad un tiranno: gli raccomandò tuttavia il di lui figlio e i di lui amici. Un giovane romano, nominato Statilio. che accompagnare doveva Lucio, sdegnò l'abito di supplicante, e disse che la morte preseriva alla umiliazione che sofferta avrebbe innanzi ad un usurpatore. Questa fermezza sorprese Catone medesimo, che quel giovane raccomandò alle istruzioni di Apollonide e di Demetrio, celebri filosofi: ed allorchè sulla sera fece aprire le porte della città, tutti esortando a presentarsi al vincitore, parlò ancora ad Apollonide di Statilio trovandosi nel bagno, e chiese se quel giovane indotto si fosse a partire; udendo quindi che inflessibile imitare voleva il di lui esempio, disse: « questo noi vedremo fra poco ». Al figlio suo però raccomandò di non occuparsi giammai degli affari di stato, troppo essendo difficile il condursi in essi come il dovere comandava. Cenò, e molto si trattenne a disputare sui paradossi degli stoici. e specialmente su quello secondo il quale liberi sono soltanto gli uomini dabbene e schiavi tutti i tristi. I due filosofi sopraccennati vollero combattere quella massima; ma Catone la sostenne vigorosa-Stor. d' Ital. Vol. V. 24

## 370 LIBRO II. PARTE II.

mente, e lasciò travedere nel suo discorso che disposto egli era a conservare la libertà con di-

spendio della vita. Ritirossi quindi, ed il di lui figlio ebbe l'accortezza di togliergli nascostamente la spada. Catone lesse attentamente il dialogo di Platone sulla immortalità dell'anima, e tutto ad un tratto chiese ad uno schiavo; chi avesse sottratto la di lui spada, nè rispondendo questi cosa alcuna, continuò a leggere, e ordinò tranquillamente che la spada si cercasse. Non vedendola recare, e finita avendo la sua lettura, tutti i servi domandò, ed incollerito disse loro, che tradito era, e che dare lo si voleva in mano ai nemici nudo ed inerme. Uno di essi volle calmarlo; ma Catone gli diede uno schiaffo, ed al rumore accorsi il di lui figlio e vari amici, si gettarono ai di lui piedi affine di stornarlo dal suicidio che egli disegnava di compiere. Catone sprezzò le preghiere e le lagrime e disse, che voleva essere con argomenti convinto di ciò che fare doveva; al figlio rimproverò di averlo disarmato, e gli disse che legare gli poteva le mani dietro il dorso, affinche Cesare non avesse punto a temere di lui; che quanto al morire, egli non aveva che a ritenere per alcun tempo il respiro, o dare il capo contra la muraglia. Chiese ancora ai filosofi alcun ragionamento che lo convincesse non essere indegno di Catone il domandare al nemico la vita; e non rispondendo questi, li congedò unitamente al figlio, e poco dopo gli fu recata la spada. Catone la ricevette con gioja, ne esaminò la punta, e disse che padrone egli era di se stesso. Rilesse fino a due volte il dialogo di Platone, se pure questo è credibile attesa la lunghezza di quello scritto, e si addormentò. Svegliatosi dopo mezza notte, due suoi liberti incaricò, l'uno di osservare se gli amici di lui avevano messo alla vela, l'altro che medico era, di applicare alcun rimedio alla mano che offesa aveva nel percuotere il servo. Udito avendo che partiti erano i naviganti, ma che il mare era procelloso, rimandò il liberto alla costa per vedere se alcuna nave era stata colà gettata, e se gli amici abbisognavano di soccorso. Dormì ancora in quel frattempo, e solo svegliossi sul far del giorno, allorchè zli fu annunziato, che calmata era la procella, e che le navi veleggiavano al loro destino. Catone coricossi allora di nuovo, congedò il liberto, ordiaandogli di chiudere la porta, e quindi colla spada si trafisse, nè potendo liberamente usare della mano inferma, non morì all'istante, ma cadde sul suo letto, e rovesciò una tavola, sulla quale descritto aveva alcune figure geometriche. Accorsi essendo il figlio ed i servi a quel rumore, lo trovarono immerso nel sangue; ed i terribili di lui sguardi tratteuncro per alcun tempo i liberti dal prestargli alcun soccorso. Alfine il medico volle curare la ferita, ma Catone lo respinse; riaprì egli stesso la piaga, e spirò all'istante in età di 48 anni secondo alcuni scrittori, secondo altri di 55. Si disse di lui, che tutto le

virtù aveva, e neppure un solo dei difetti di Catone il censore di lui antenato; e Plutarco soggiugne che sostenuta avrebbe la repubblica se gli Dei risoluto non avessero di rovesciarla. Solo macchiò egli la sua condotta al dire di alcuni storici, cedendo Marcia di lui moglie, già madre di vari figli ed allora pregnante, ad Ortensio, che n'era invaghito, e riprendendola allorchè dopo la morte di quel secondo marito, rimase essa erede delle sue ricchezze. Rollin che giudica di quel fatto dai nostri costumi, trova quella condotta inescusabile: ma Catone segui una antica consuetudine dei Romani, e la moglie stessa non cedette se non col consenso del di lei padre Marcio Filippo. Degno di gravissima censura sarebbe stato Catone, se come alcuni di lui nemici supposero, egli ripigliata avesse la moglie per sola cupidigia di ricchezze. Ma troppo era questa lontana dai di lui sentimenti, e Plutarco soggiunse che per egual modo accusare si sarebbe potuto Ercole di viltà. Gli abitanti di Utica piansero la di lui morte, nominandolo il loro benefattore e il solo uomo libero tra i Romani; e nè l'avvicinamento stesso di Cesare, nè l'imminente loro pericolo, non li trattennero dal celebrargli solonni funcrali. Allorchè Cesare giunse alle porte, e l'eccidio udi di Catone, disse che la morte di quel grand' uomo invidiava, perchè tolta aveva ad esso la gloria di conservargli la vita.

7. Lucio Cesare consegnò quella città al dittatore,

e questi perdonò ad alcuni de'suoi nimici, altri fece segretamente perire, tra i quali Lucio Cesare stesso, che durante la guerra trattato aveva con crudeltà i nemici di Pompeo. Plutarco sembra dubitare del perdono che Cesare avrebbe accordato a Catone, fondandosi su di uno scritto da Cesare composto contra quel grand' uomo; ma questo non era se non una risposta data da Cesare ad un panegirico di Catone da Cicerone composto, nel quale la condotta di Cesare stesso come uomo di stato era aspramente censurata, e Cesare quindi in uno scritto intitolato Anticatone stendere dovette la propria apologia; egli è però assai probabile, che trattato egli avrebbe Catone non altramente di quello che fatto aveva con Bruto, con Cicerone medesimo e con Marcello. Perdonò di fatto al di lui figlio, che ucciso fu solo alla battaglia di Filippi, alla di lui figlia e persino al feroce Statilio. Del figlio si disse, che libertino di carattere, sedotta avesse Psiche moglie di Marfadate, principe reale della Cappadocia; la di lui figlia sposò Bruto, che cospirò contra Cesare; e Statilio che imitare voleva Catone, cangiò di opinione e di partito, ma si attaccò in seguito a Bruto, e perì egli pure alla battaglia di Filippi. Cesare, padrone di tutta la provincia romana dell' Africa, ai romani stabiliti in Utica impose considerabili gravezze da pagarsi in tre anni; ed essendosi allora fatto uccidere Giuba, al quale Zama aveva chiuso le porte, alla condi374

zione medesima di provincia ridusse in breve la Numidia e la Mauritania. Crispo Sallustio nominò proconsolo, ed al governo destinò di quelle regioni, raccomandandogli di impoverire gli abitanti onde renderli per sempre incapaci a scuotere il giogo, e quelle fertili pianure distribuì ai soldati di Sittio che contribuito avevano a quella conquista. Sittio, come già si disse, cacciato da Roma, erasi da lungo tempo rifuggito nella Mauritania, dove riunito aveva molti romani esiliati, e soccorso con questi un picciolo re detto Bogud che guerreggiava contro Giuba; e fatto comandante delle sue armi, erasi impadronito di Cirta capitale degli stati di Giuba medesimo; aveva quindi renduto i più grandi servigi a Cesare facendo una diversione all' armata di Giuba, raggiunto lo aveva colla sua armata vittoriosa, e come già si vide, aveva fatti prigionieri alcuni capi de' Romani, che salvati si crano dopo la battaglia di Tapso. Presa aveva pure con questi la moglie di Silla, figlia di Pompeo, che Cesare generosamente rimandò ai due di lei fratelli in Ispagna. La flotta di Sittio aveva altresì raggiunto nel porto di Ippona la squadra, che in Italia trasportava Scipione e gli altri partiti da Utica; egli fu dunque da Cesare ricompensato colla sovranità di un paese fertilissimo, situato sulle frontiere della Numidia, che appartenuto aveva ad un principe detto Manasse. Cesare tornato poscia in Utica, ordinò, che si rifabbricasse Cartagine, e nell'anno medesimo da

Roma decretò che rifabbricata fosse Corinto. Egli partì dall' Africa colmo di gloria e di bottino; in tre giorni giunse a Cagliari, ma trovando cola il vento contrario, passò 28 giorni sul mare avanti di approdare ad Ostia.

8. Tutti i cittadini di Roma uscirono allora ad incontrarlo, e lo condussero festosi al Campidoglio a ringraziare gli Dei. Si ordinarono pubbliche preghiere e sacrifizi per lo spazio di 40 giorni; fu triplicata la di lui guardia, raddoppiato il numero dei littori, che lo accompagnavano come dittatore; la sua dittatura fu prolungata per dicci anni, ed in esso fu concentrata la carica de' censori sotto il titolo di riformatore de' costumi. La sua persona fu dichiarata sacra ed inviolabile; gli fu assegnato un posto per tutta la vita accanto ai consoli colla priorità del suffragio; gli fu concessa una sedia curulo in tutti gli spettacoli, ed una statua gli fu eretta nel Campidoglio a canto a quella di Giove colla iscrizione A CESARE SEMIDIO; così il senato ed il popolo si preparavano da loro stessi le loro catene. Rollin medesimo, riservato sempre e pieno di venerazione per qualunque autorità, non ha potuto trattenersi dal dire que' decreti pieni di bassa adulazione. Vide però Cesare nella sua accortezza che non altrimenti di quello che cogli Dei facevasi, quegli onori non si accordavano che per solo effetto di timore. Dichiarò adunque con lungo discorso al senato, che della autorità a lui confidata non si

repubblica agitata fosse da nuovi tumulti, e per

formare la felicità dei cittadini; che inorridiva alla sola ricordanza delle stragi ordinate da Silla Mario; che bramato avrebbe di salvare lo stato senza spargere una goccia di sangue, e che le truppe conservava solo, perchè alla difesa servissero della repubblica senza che fossero a carico dello stato, dovendo quelle sostenersi coi tesori da esso portati dall' Africa. Dopo alcuni giorni perdonò a Marcello che combattuto aveva per Pompeo, e volle che riprendesse il suo posto nel senato, rimettendolo ancora nel numero de' suoi amici. Marcello che a Mitilene trovavasi, passò ad Atene onde recarsi in Italia, ma al momento di imbarcarsi fu trucidato da certo Chilone, zelante partigiano di Pompeo. Si sospettò, che Cesare avesse parte a quel delitto, ma forse basterebbe a dileguare questo sospetto il fatto stesso di Chilone, che col ferro ancora tinto del sangue di Marcello si tolse la vita. Il popolo decretò pure a Cesare non uno ma quattro trionfi, che nello stesso mese ebbero luogo, cioè l'uno dei Galli, il secondo dell' Egitto, il terzo di Farnace, ed il quarto di Giuba. Nel primo portaronsi i nomi dei popoli debellati al numero di 300, e delle città sottomesse in numero di 800, e tra i prigionieri vedevasi Vercingetorice. 1 soldati di Cesare comparvero coronati di alloro, e tutti i cittadini seguivano con acclamazioni di gioja; ma l'asse delle

del carro trionfale si ruppe, ed il vincitore pericolo della vita. I Romani superstiziosi ridarono quell' avvenimento come un tristo auguse la solennità non potè compiersi di giorno; Cesare fece camminare sulla sera 40 elefanti ai thi del suo carro, i quali sul dorso loro porno piramidi di fiaccole innumerabili, ed in tal lo recossi nella notte al Campidoglio. Cesare ipon piuttosto che superstizioso, ascendere volle le ginocchia i gradini del tempio, e la statua veido che gli si era eretta, volle che dalla iscrite si togliesse la parola Semidio. Nel secondo nfo furono portate le immagini di Tolomeo, di ino, di Achilla e le rappresentazioni, copresse se per mezzo di simboli, delle città di Pelusio li Alessandria, i disegni dei palazzi del re di itto, della torre del Faro e di altri grandiosi fizj. Tra molti prigionieri distinti che il carro prelevano, si vide Arsinoe sorella di Cleopatra caa di catene; ma dopo quella festa su rimessa in ertà, e solo le su vietato di recarsi in Egitto, de molestia non recasse a Clempatra. Nel terro onfo in mezzo alle spoglie del Ponto, della Biti e della Galazia, leggevasi in caratteri grandini il famoso detto = Fenni, vidi, vinci l quarto comparve tra i prigionieri il figlio atraso Giuba ancora in tenera eta, al quale pero Cere rendette tosto la liberta ed istruire lo fece in te le scienze, per il che direnne uno dei più dotti

principi del suo tempo, ed amato fu da Augusto che il regno di Getulia gli conferì, ed in matrimonio gli diede Cleopatra Selene figlia di Cleopatra e di Marc'Antonio. Quel principe scrisse una storia di Roma citata sovente dagli antichi, ed un compendio aveva pure steso delle cose Assirie di Beroso. Nell'ultimo trionfo Cesare portare fece le statue di Scipione, di Petrejo e di Catone, che rappresentato era in atto di spargere le viscere per la ferita, e questo spettacolo eccitò le lagrime del popolo. I vasi d'oro e d'argento portati in que'trionsi e le somme di danaro, calcolate furono del valore di 65,000 talenti, che gli scrittori inglesi hanno ragguagliato a 12 milioni di ghinee, non comprese 1822 corone d'oro del peso tra tutte di 20,414 libbre che erano state a Cesare donate. Con queste somme furono le truppe pagate non solo, ma ancora liberalmente ricompensate. Cantarono esse tuttavia ne' trionfi, come era il costume, alcune canzoni assai licenziose, nelle quali a Cesare non si risparmiavano alcuni tratti satirici, allusivi persino all' obbrobriosa compiacenza

che dicevasi da esso mostrata alla corte di Nuomede. Siccome però Cesare guadagnare voleva a qualunque patto il favore del popolo, a ciascun cittadino furono distribuite 10 misure di frumento, altrettante d'olio ed una somma in danaro; ed il popolo tutto fu trattato a banchetto, per il quale lautamente si allestirono 22,000 mense. Si fecero quindi combattere 2000 gladiatori, e scendere nelParena alcuni cavalieri ed un antico senatore detto Calpeno; si rappresentarono finti combattimenti di terra e di mare, nei quali pugnavano fino a 4000 persone, ed altri spettacoli si aggiunsero, tra i quali quelli pure de' pantomimi, ed in questi si distinsero Publio Siro e Laberio cavaliere romano, che sembra essere stato l'autore di alcune commedie. Cesare lo ricompensò con 500 sesterzi, ed un anello d' oro che rientrare lo fece nell' ordine de' cavalieri dal quale era uscito per salire sulle scene. Volendo però quel comico riprendere il suo posto, Cicerone presso il quale passò, gli disse che volontieri gli avrebbe dato adito a sedere, se egli stesso non avesse mancato di spazio, con che l'astuto oratore non solo motteggiare volle il comico cavaliere, ma anche la condotta di Cesare che creato aveva una folla di cavalieri e di senatori. Il pocta però rispose con non minore acume, che del detto di Cicerone si maravigliava, essendo egli accostumato ad occupare due sedie. Publio era un Siro, schiavo in origine, che fatto libero per i di lui talenti, compose commedie, e le rappresentò in molte città d'Italia. Nei trionfi di Cesare ssidò tutti i poeti drammatici, tutti gli attori, e li vinse. Questi è quel Publio Siro Mimo, di cui ci rimane ancora una raccolta di sentenze morali, illustrate singolarmente da Scaligero. Quelle feste durarono molti giorni, e tale fu il numero degli spettatori accorsi da lontani paesi, che molti passare dovettero le notti allo scoperto,

e due senatori furono soffocati dalla folla. In seguito a quelle feste si dedicò un tempio a Venere Genitrice, da cui si facevano con favolosa origine derivare i Giulj; si dedicò pure col nome di Cesan una nuova piazza in Roma, e i funerali si celebrarono della di lui figlia estinta.

9. Cesare si applicò quindi alla riforma del governo ed allo stabilimento di varie leggi. Grandi privilegi accordò alle famiglie di coloro che perduta avevano la vita nelle guerre civili, richiamò gli abitanti che stabiliti si erano in paesi stranieri, e col diritto di cittadinanza e con altri favori invitò a Roma tutti coloro che distinti si erano nelle scienze, specialmente nella medicina o nell'arti. A tutti i giovani della età al di sopra di 20 anni e al di sotto di 40 victò l'assentarsi dalla capitale per più di tre anni, se non al seguito di alcun magistrato; il che Plutarco crede fatto, perchè in una numerazione di cittadini questi trovaronsi ridotti da 320,000 a soli 150,000 per cagione della guerra civile; ma Svetonio non parla di questa numerazione, ed incredibile riesce il numero indicato, perchè Cesare poco dopo partire fece da Roma 80,000 uomini per formarne alcune colonie, e solo 18 anni dopo Augusto trovò circa 4 milioni di cittadini in istato di portar l'armi; credesi quindi che Svetonio parlasse solo dei cittadini poveri, che Cesare trovò ridotti a soli 150,000. Egli propose tuttavia premj a que' cittadini che padri fossero di prole numerosa. Con altre

eggi egli represse il lusso eccessivo, e l'uso delle ettighe, delle vesti ricamate e de' giojelli limitò ille sole persone più distinte e straordinariamente icche; moderò pure le spese de' banchetti, e gli ifficiali suoi girare fece più volte nelle case de'ricchi ittadini onde toglierne le vivande troppo dilicate e dalla legge escluse. Ritenne egli la amministraziono lelle pubbliche rendite, e quelle della giustizia conidò a senatori ed a cavalieri di conosciuta probità. Vedendo quindi che solo col lungo soggiorno da esso fatto nelle Gallie acquistato aveva un potere ovrano, ordinò che alcun pretore rimanere non otesse nella sua carica più di un anno. Il popolo he si radunava nei comizj, nominava bensì alle ariche nella città e nelle provincie, ma scegliere on osava se non quelli che proposti erano dal ittatore; tutte quindi conferite surono a persone, he servito avevano sotto di lui o favorito il di zi partito. Gli fu rimproverato dal popolo, ed anhe per mezzo di satirici scritti, che alla senatoria ignità elevasse alcuni stranieri, ed anche, come ice Svetonio, Galli semibarbari; ma egli di queste icerie ridevasi, investito trovandosi del sovrano otere. Nella Siria tuttavia Cecilio Basso cavaliere omano, che combattuto aveva per Pompeo, riuscì d eccitare nuovi tumulti. Fingendo di esercitare traffico a Tiro, formossi un partito di molti che ffetto conservavano a Pompeo, ed auche di alcuni oldati romani. Sesto Cesare governatore della Si-

ria, lo citò al suo tribunale; ma Basso rispose che volontari arruolava onde assistere Mitridate nel recuperamento del regno di Pergamo, che Cesare gli aveva accordato; continuò dunque a riunire congiurati, e finalmente si impadronì Sparse artificiosamente la voce, che Cesare era stato ucciso nell' Africa, e che il senato nominato lo aveva presidente nella Siria, e per tal modo riuni forze bastanti per muovere guerra a Sesto, ma fu battuto, ed obbligato a rifuggirsi in Tiro, dove curare dovette alcune ferite nellà battaglia ricevute. Sesto però non era che uno sgraziato libertino; e Basso trovò il mezzo di sollevare le truppe da Sesto comandate, e le indusse ad assassinare quel capo, dopo di che tutte a Basso riunironsi, eccettuato un picciolo corpo che ritirossi nella Cilicia. Quell'usurpatore posto allora alla testa di una poderosa armata, si impadronì di Apamea, vi si fortificò, e stabilì colà la sua residenza. Solo Antistio Vero, postosi alla testa di que pochi che ritirati si erano nella Cilicia, tornò con essi nella Siria. e ricevuto avendo rinforzi da molti principi vicini, assediò Basso in Apamea; ma costretto fu, dopo aver perduto tutta la state, a ritirarsi senza avere riportato alcun vantaggio. Cesare allora spedì al governo della Siria Stazio Murco o Marco, come da Giuseppe Ebreo vien detto, e tre legioni gli affidò, le quali unite alle forze di Antistio, ricominciarono

quell'assedio. Avendo sì l'uno che l'altro partito

chiesto soccorso ai principi vicini, comparve un re Arabo detto Alcaudonio con tutte le sue forze, e collocatosi tra l'uno e l'altro campo. offri l'assistenza sua a quelli che più caro il pagherebbono. Basso colle sue offerte ottenne la preferenza, e con questo ajuto, e con quello di Pacore che a soccorrerlo venne con buon numero di Parti, obbligò di nuovo i soldati di Cesare a levare l'assedio. Il dittatore spedi tosto ordini solleciti a Crispo governatore della Bitinia di accorrere con tre altre legioni al sostegno di Murco; ma Basso ritiratosi di nuovo in Apamea, vi si mantenne fino alla morte li Cesare, e soccorso fu allora da Cassio, che di quella provincia si impadronì.

10. Fu verso quell'epoca, che Cesare pose mente illa riforma del calendario romano, la quale egli ntraprese nella sua qualità di sommo pontesse. Velendo egli che le seste non cadevano mai nei giorni lella loro istituzione, perchè i pontessei mal a proposito aggiugnevano le intercalazioni necessarie per agguagliare i dodici mesi lunari coll'anno solare, ed osservando che quel disordine astronomico diveniva al tempo stesso un inconveniente pol'tico, aboli 'anno lunare, e l'uso dell'anno solare introdusse, egolato dal ritorno del sole ad un dato punto dello odiaco; compose quindi un anno di 365 giorni e è ore; distribuì quel numero di giorni in 12 mesi, deuni di 30, altri di 31 giorni, ed il solo sebbrajo imitò a 28, ai quali aggiunse un giorno ogni quat-

tro anni composto delle 6 ore che in ciascun anno sopravanzavano, e questo giorno collocò tra il 23 e il 24 nel luogo medesimo, dove era stato da prima inserito il mese intercalare detto Mercidino. Egli fissò pure il principio dell'anno al primo di gennajo, e volle che in quell'epoca cadesse anche il solstizio d'inverno; ma siccome l'anno Giuliano trovavasi di 11 minuti più lungo che non l'anno solare, quel solstizio venne in seguito a cadere alcuni giorni avanti il primo di gennajo. Siccome conservare si volle in quell'anno come al solito il mese mercidino, Cesare due altri mesi collocò tra quelli di novembre e di dicembre, cosicchè quell'auno fu di 445 giorni, 365 per l'anno ordinario, 23 per il mese mercidino e 67 per i due mesi addizionali. Quell' anno, il più lungo che mai avessero i Romani, fu detto l'anno della confusione, perchè tutti gli affari furono disordinati. L'astronomo adoperato da Cesare, fu un Alessandrino detto Socigene, e Flavio su incaricato di stabilire le calende, le idi e le nonc, e di notare le feste che ricorrevano in ciascun giorno. Ma gli ignoranti pontefici, nulla intendendo del nuovo calcolo, per 36 anni consecutivi anticiparono di un anno il giorno intercalare, il che portò il disordine di 12 anni biscstili invece di nove, cosicchè Augusto per correggere l'errore dovette per 12 anni consecutivi escludere il bisestile. Il calendario di Cesare, detto Giuliano,

fu quindi osservato senza alcun cangiamento fino

all'epoca di Gregorio XIII. I nemici di Cesare trassero da questa operazione argomento di dire; che Cesare dopo avere soggiogato la terra dominare voleva anche nel cielo, e Cicerone stesso non si trattenne dai suoi motteggi, cosicchè annunziandosi un giorno che nel seguente levata sarebbesi una costellazione: « Si bene, soggiunse l'oratore, per ordine » di Cesare »; del che il dittatore si rise, ben conoscendo quale gloria la riforma del calendario procurata gli avrebbe presso la posterità.

11. Ma i figli di Pompeo, riuniti avendo presso i Pirenei i partigiani del padre loro che sopravvissuti erano alle battaglie di Farsalia e di Tapso, favoriti dagli Spagnuoli che sotto Pompeo militato avevano, e dalle turbolenze in quella provincia suscitate, la maggior parte della Spagna occuparono, e trovaronsi alla testa di una numerosa armata, comandata da valenti capitani, e tra gli altri da Labieno. Cesare aveva bensì spedito con un corpo di truppe in quella provincia alcuni luogotenenti; ma quelle truppe erano state costrette a chiudersi nello piazze più forti. Vide egli allora che necessaria era la di lui presenza, ed essendosi fatto eleggere per la quarta volta consolo, il collega suo Emilio Lepido nominò comandante della cavalleria. Tutte le cariche confidò agli amici suoi, raccomandandoli alle tribù che non mancavano di eleggerli; e congedatosi da Cleopatra, che ricevuta aveva in Roma ed alloggiata nella sua propria casa, parti per la Spagna al prin-Stor. d'Ital. Vol. V.

386

cipio del nuovo anno Giuliano. Dopo un tragitto di 27 giorni arrivò nella Betica, e riunite in fretta le truppe, credette di sorprendere Sesto il cadetto di Pompeo in Cordova. Gneo di lui fratello che assediava Ulla o Ulia, già ridotta la aveva all' estremo; ma avvertito del pericolo in cui trovavasi il fratello, recossi egli pure sollecito presso Cordova. Cesare tentò inutilmente di indurlo ad accettare la battaglia; levò quindi di notte il campo, ed attaccò la città di Ategua, 16 miglia da Cordova distante, e piazza d'armi del partito repubblicano. Gneo lo seguì, e studiandosi di troncargli ogni comunicazione col paese all'intorno, credette di costrignerlo a levare l'assedio; ma il dittatore con fermezza continuò quella impresa, ed il presidio composto presso che tutto di romani, dopo di essersi difeso valorosamente, risolvette di scannare tutti gli abitanti, di incendiare la città e di aprirsi la strada con una sortita fino al campo di Gneo, che lontano non era. I cittadini furono sacrificati; ma il presidio fu respinto con grandissima perdita nella città, e Minucio Flacco che ne era il comandante, venne alfine a trattativa con Cesare, e ad onorevoli condizioni la piazza gli cedette ed i pochi viveri che il fuoco consumati non aveva. Cesare passò di là a Barsavoli, che occupò, e quasi tutti gli abitanti sce perire, perchè uccisi avevano crudelmente i primi che avvisati si erano di proporre la cessione della piazza. Si risolvette quindi a presentare la bataglia ai nimici, che accampati erano in vicinanza di Jeubi, non lungi da Granata. Posto essendosi esli a picciola distanza dal loro campo. nacquero alcune suffe parziali e in una di queste molto ebbe a soffrire la di lui eavalleria. Fu questa la rovina dei igli di Pompeo, perché Gneo insuperbito, più non hubitò di venire ad una giornata campale, ed ai moi amici scrisse non avere Cesare nel suo campo che poca truppa indisciplinata. Recossi egli dunque verso Ispali, ora Siviglia, e di là si avanzò nella pianura di Munda. che alcuni suppongono distante 20 miglia da Malaga, nel qual luogo trovasi ancora un misero villaggio che porta quel nome. Cesare levò tosto il campo, ed in quella pianura recossi, dove le truppe di Pompeo il di seguente schieraronsi in battaglia sopra un terreno elevato, del quale un lato era difeso dalla città stessa di Munda, l'altro da un picciolo fiume e da uno stagno, cosicchè non potevano essere attaccate se non di fronte. Cesare schierò pure le sue truppe, e dopo alcuni passi fermossi, lusingandosi che i nemici da quel posto vantaggioso staccati sarebbersi per venire ad incontrarlo. Vedendo che essi non si muovevano, finse di fortificarsi, ed allora Gneo, riguardando questa risoluzione come un indizio di timore, le truppe di Cesare venne ad assalire onde prevenire il loro trinceramento. La di lui armata era di gran lunga più numerosa che quella di Cesare, perchè forte di 13 legioni e di una quantità prodigiosa di ausiliari, tra i quali trovavasi Bocco re della Mauritania; mentre Cesare non aveva che ottanta coorti, tre sole legioni ed 8000 cavalli. Cesare non ignorava che pugnare doveva con soldati non inferiori ai suoi, e con capi bene agguerriti; tuttavia diede il segnale della battaglia. Terribile fu il primo scontro; gli ausiliari tanto dall'una che dall'altra parte presero la fuga, e i Romani soli lasciarono a contendere tra loro il campo. Il combattimento fu ostinatissimo. I soldati di Cesare, accostumati alla vittoria, furono con tanto vigore assaliti, che cominciarono a cedere il terreno, e tutti gli storici convengono, che Cesare trovato non erasi mai in sì grande pericolo, il che egli disse pure agli amici suoi, soggiugnendo che altre volte combattuto avera per la vittoria ed allora per la vita. Fu sul punto perfino di uccidersi colla sua spada; ma riflettendo che più onorevole sarebbe stato per esso il perire alla testa delle sue truppe per mano del nemico, scese da cavallo, e tolto lo scudo ad un legionario, tra i nemici corse precipitoso, ai suoi soldati domandando se non si vergognavano di abbandonare il duce loro in mano di que' fanciulli. Animati allora dal di lui esempio, i soldati della X Legione rinnovarono la pugna, e secero una orribile strage. Ma ancora resistevano le truppe di Pompeo, ed i legionari cominciavano a scoraggiarsi; nè Cesare riuscire poteva a riordinarli, tanto più che già il

sole tramontava, e in tutta la giornata non si cra

riportato dall'uno o dall'altro lato alcun sensibile vantaggio. Un solo accidente procurò al dittatore la vittoria. Raggiunto lo aveva dopo il suo arrivo nella Spagna quel principe della Mauritania detto Bogud di cui si è altra volta parlato, con un corpo di cavalieri numidi; e questi pure al principio della battaglia fuggito era su di una eminenza poco distante dal campo nemico, d'onde era stato tatto il giorno tranquillo spettatore della pugna. Giunta la sera, non si sa bene se per vergogna della propria viltà, o per compassione di Cesare, o per avidità di bottino, si mosse egli con tutti i suoi ad attaccare il campo di Pompeo. Lubieno accorse all'istante per difendere quel campo, il che Cesare vedendo, gridò ai legionari: . Amità » abbiamo vinto; Labieno fugge ». I moldati di futto credendo Labieno fuggitivo, fecero allora un ultumo sforzo, e tutta l'ala da Labieno comandata diserdinarono e rovesciarono. L'ala destra deser Cinera trovavasi, continuò per alcun tempo la resistenza, ma finalmente fu essa pure sharagliata, e l'impen stesso non si sottrasse alla cattività ee non colla fuga Alcuni dei di lui soldati si ritrassero al loro campo, gli altri si gettarono nella città di Munda, il campo fu preso tosto d'assalto, e la citta lu da Ciente investita e circondata sollecitamente con una linea di circonvallazione. Questa hattaglia, the committe ul cuni decise della libertà o piuttosto della eustenen della repubblica, fu data nell'anno, 30% di Fomm 390 LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO L. alli 17 di Marzo, nel giorno in cui a Roma celebravansi le feste dette Liberali, se pure dee in tal modo intendersi la parola Dionysia di Plutarco, che alcuni hanno tradotto per Saturnali. Quella giornata non costò a Cesare se non 1500 uomini, mentre la perdita del nemico fu di 30,000. Caddero in quel giorno anche Labieno ed Azzio Varo, e 3000 cavalieri romani; prese furono tutte le aquile e molte insegne, e perfino i fasci assunti da Pompeo, come governatore della Spagna. A Labieno ed a Varo furono per ordine di Cesare celebrati onorevoli funerali.

## CAPITOLO LI.

DELLA STORIA DI ROMA

DALLA BATTAGLIA DI MUNDA SINO ALLA MORTE

DI CESARE.

Continuazione della guerra in Ispagna tra Gesare ed i figli di Pompeo. Fuga e morte di Gneo. Presa di Cordova, di Siviglia, di Munda ecc. - Gesare torna in Roma. Di lui trionfo. Disposizioni da esso prese. Di lui clemenza. Di lui maniere orgogliose a fronte del senato. - Sintomi di ambizione della sovranità. Malcontento del popolo e dei tribuni. Origine della cospirazione. - Cassio trae Bruto nella congiura. Disegni ambiziosi di Gesare. Prodigi che si dicono osservati avanti la di lui morte. - Dubbj e timori dei congiurati. Morte di Gesare. - Note cronologiche e critiche.

S. 1. Cesare non perdette alcun istante dopo la vittoria, e compiere fece sollecito le linee dell'assedio di Munda, nelle quali si narra che anche tutti i cadaveri de'soldati uccisi collocare facesse, onde alzarle al livello delle mura. Inorridito però di questa costruzione, a Fabio Massimo lasciò la cura dell'assedio, e di far seppellire onorevolmente i comandanti nemici, ed egli si avviò verso Cordo-

92 LIBRO II. PARTE II.

va affine di inseguire i figli di Pompeo. Il primo erasi già recato verso la sua flotta presso Carteja, città distante 170 miglia da Cordova, i di cui abitanti gli aprirono le porte, ma la vittoria udendo di Cesare, a questo spedirono deputati, avvertendolo che assicurati eransi della persona di Pompeo. La città era però divisa in due partiti, che si azzuffarono anche tra loro; ed in una di queste zuffe Gneo stesso fu ferito: egli riuscì tuttavia ad impadronirsi di una porta della città, e recatosi sulla flotta partì con 30 navi da guerra. Didio che la flotta, comandava di Cesare, salpò tosto da Cadice, e dopo quattro giorni il nemico raggiunse, mentre tutti i soldati ed i marinai sbarcati erano onde procurarsi de' viveri; pose dunque fuoco a molti vascelli e degli altri tutti si impadronì, cosicchè a Pompeo fu tolta la ritirata per mare. Volle egli allora recarsi nelle montagne lungo il mare, ma ferito trovandosi nel braccio sinistro, ed essendosi inoltre slogato un piede, dovette continuare il viaggio in lettiga; ed intanto un corpo di cavalleria che Didio sbarcato aveva, dubitando di trovare il nemico in terra, lo insegui, lo raggiunse, sicchè altro scampo non trovò quel misero che di rifuggirsi in un picciolo castello posto sulla strada. Cesennio Lentone volle pigliarlo d'assalto, ma fu respinto ed inseguito con grave danno del suo corpo. Didio allora dispose le linee' dell'assedio, dal che spaventati i seguaci di Pompeo, risolvettero di tentare la

#### CAPITOLO LI.

fuga. Nella sortita però che essi fecero, furono pressochè tutti tagliati a pezzi, e Pompeo che riuscito era con pochi a salvarsi, non potendo camminare a cagione della ferita, in una grotta si nascose, che i di lui soldati medesimi ebbero la viltà di indicare a quelli di Didio, i quali ne lo trassero e lo uccisero all'istante. Sebbene quel giovane mai non avesse comandato un escrcito, Cesare stesso non potè a meno di non lodare il di lui valore nella giornata fatale di Munda. Non è ben certo che Sesto di lui fratello minore si trovasse a quella battaglia, supponendo alcuni storici che recuto si fosse alla difesa di Cordova. Udita che egli chhe la disfatta del fratello, il danaro che aveva, divine tra i cavalieri che lo seguivano, e singendo di vo lere trattare con Cesare, ritirossi tra i Celliberi, dove tanta cura ebbe di occultarsi, che Cesare non riuscì mai a scoprirlo. Cordova era difesa da un buon corpo di truppe capitanato da certo Scapula, zelante partigiano di Pompeo; il quale all'arrivo di Cesare armò tutti gli schiavi e tutti gli callati chi numerosissimi trovavansi in quella citta, e lacciole a guardia di quella la XIII legione, nati alli ti ta di que' muovi soldati e si impadrom di un ponto Ma Cesare non si arresto a quel passo, e en ambo di fianco al ponte medesimo, compare imprisseme mente sotto Cordova, il che vedendo l'ampula rientrò sollecito, allestire fece un mountain l'un chetto, dopo il quale indoceste arembie la mislioni

LIBRO II. PARTE IL sue vesti, distribuì agli amici il danaro che aveva, e collocatosi su di un rogo che aveva fatto costruire, ad un servo comandò di ucciderlo, mentre un altro doveva incendiare il rogo. Nacquero allora nella città due fazioni; l'una delle quali arrendere si voleva, l'altra sostenere un assedio. Prevalse la prima, che una porta aprì a Cesare; e la legione che mostrato aveva il maggiore attaccamento a Pompeo, vedendosi tradita, diede fuoco a tutte le case affine di perire nelle fiamme, anzichè cadere nelle mani del vincitore; ma siccome questi era già entrato, que' legionari perirono pressochè tutti sotto le spade nemiche. Cesare passò quindi a Siviglia, e nel cammino trovò Cesennio, che la testa gli presentò del primogenito di Pompeo. Narrano alcuni, che esporre egli la facesse alla vista del campo, altri

del primogenito di Pompeo. Narrano alcuni, che esporre egli la facesse alla vista del campo, altri che la facesse onorevolmente seppellire; e forse l'una e l'altra di queste cose fu eseguita. Alcuni deputati di Siviglia vennero a pregarlo di spedire sollecitamente un corpo di truppe che alcuni cittadini disposti a resistere contenessero; e Cesare accompagnare li fece da Caninio con buon numero di fanti, che nella città entrarono senza trovare alcuna opposizione. Gli amici però di Pompeo spedito avevano segretamente nella Lusitania certo Filone per chiedere soccorso a Cecilio, che ancora sosteneva il partito di Pompeo; e Filone tornò con molti Lusitani, che ammessi di notte nella città, tutti i soldati di Cesare sterminarono. Allora egli intraprese

l'assedio della città, ma nelle linee lasciò accortamente molte aperture, affinchè i Lusitani fuggire potessero anzichè incendiare la città o demolirne le mura, ed alcune squadre pose in imboscata affinchè assalissero i Lusitani allorchè tentassero la fuga. Così avvenne di fatto, e di que' soldati, benchè usciti fossero dalle linee, alcuno non giunse a salvamento. Occupata avendo Siviglia, si avanzò verso Asta, o come Plinio dice Asta Regia, situata sulle rive dell' Oceano, alla distanza di 16 miglia da Cadice, e da alcuni supposta nel luogo ove ora trovasi Xeres, da altri tra Xeres medesimo e Tribuxena. Asta aprì le porte al vincitore, ma Cesare fu colà informato della morte di Didio, che assalito in un castello all' improvviso da un corpo di Lusitani mentre riparare faceva i vascelli, difeso erasi con vigore; uscito però per estinguere l'incendio posto alle sue navi, era stato assalito da tre parti da altri Lusitani nascosti, ed alfine tagliato a pezzi con tutti i suoi. Il dolore di questa perdita fu temperato dalla notizia della presa di Munda, d'onde molti abitanti usciti erano e passati nel campo degli assedianti, dai quali erano stati accolti ed incorporati nelle truppe di Cesare. Questi convenuti erano da prima coi loro compatriotti, che a un dato segnale gli assediati avrebbono fatto una sortita, ed essi intanto attaccati avrebbono partitamente i soldati di Cesare nel loro campo. Il disegno fu scoperto fortunatamento il giorno antecedente a quello in cui dovevasi esc-

guire, e decimati furono i congiurati, e puniu di morte tutti i loro ufficiali. Gli assediati non maucarono di fare la sortita, ma perirono per la maggior parte; e Fabio presa avendo quella piazza d'assalto, altra ne occupò detta Ursaon, che fortificata maravigliosamente dicevasi dalla natura e dall'arte. 2. Ridotta avendo pressochè tutta la Spagna

sotto il suo dominio, Cesare alle città che favorito avevano Pompeo, impose gravissime contribuzioni sotto pretesto di punirle della loro rubellione. Saccheggiò perfino i templi, e quello specialmente di Ercole a Cadice, ricco di voti e di offerte. Ottavio che allora in età trovavasi di 19 anni, si adoperò in favore di molti; e si osservò che lo zio studiavasi in ogni modo di coltivarlo e favorirlo. Da Siviglia scrisse Cesare una lettera consolatoria a Cicerone, che perduto aveva Tullia di lui figlia, mentre Dolabella di lei marito trovavasi nella Spagna. Da Siviglia passò a Cartagena, ove raccolti i deputati di molte città, gli affari compose delle due provincie, e quindi imbarcossi per Roma, compiuta avendo in sette mesi una spedizione, che secondo alcuni storici, pochi altri capitani compiuta avrebbono in sette anni. Entrò in Roma trionfante, il che spiacque oltremodo ai cittadini, che la causa di quel trionfo deploravano, ed al senato, che alcun avviso mai non aveva ricevuto delle sue vittorie. Trionfarono pure Fabio Massimo e Pedio di lui luogotenenti, ma le figure emblematiche delle città

n que trionfi si portarono di legno, mentre innanzi il dittatore portate si erano d'avorio. Un Greco, 10minato Crisippo, disse piacevolmente che le ignée non erano se non le nicchie delle eturnee. ii prodigarono tuttavia nnovi onori a Cesare, i quali non servirono che a renderlo più odioso; ed illora fu egli nominato dittatore perpetuo, e tutti magistrati e perfino i tribuni del popolo furono lichiarati a lui suggetti. Con solenne decreto fu ad esso attribuito il diritto di levar solo le truppe, di comandare le armate, di fare la guerra o la pace e di amministrare tutte le rendite dello stato. in quell'epoca gli fu concesso di portare una cocona d'alloro, del che, secondo Svetonio, fu oltremodo contento perchè col lauro copriva la sua calvizie; il titolo gli fu pure attribuito di imperatore, non come dato erasi altrevolte ai comandanti vittoriosi, ma ad oggetto di indicare precisamente la più grande autorità che nella repubblica si trovasse; sebbene il nome si conservasse tuttavia della noribonda repubblica, puo dirsi che allora cominziasse ad introdursi in Roma la dignità imperiale, benche di fatto stabilita non fosse se non di là ad alcuni anni. Questo non è stato abbastanza osservato da Robortello, che un volume compose dei titoli e lei nomi dei romani imperatori. Si suppose perfino, che i segreti nimici di Cesare riuniti si sossero coi di ui adulatori nel colmarlo di tanti onori onde preudere in seguito motivo di calunniarlo, di fargli per-

gevano. Ma Cesare scaltro, ogni studio pose nel conciliarsi il favore de' suoi principali nimici, e quindi non solo il perdono, ma speciali favori accordò ancora a tutti quelli che portate avevano le armi contra di lui, per il che il senato ed il popolo un tempio erigere vollero alla Clemenza. Giunse Cesare perfino a far rialzare le statue di Pompeo, che erano state abbattute; e ciò fec' egli ad oggetto di blandire il popolo, che alcun affetto tuttora per Pompeo conservava, laonde Cicerone che astenere non potevasi dai pungenti motteggi, ebbe a dire che Cesare rialzando le statue di Pompeo, impedito aveva che le sue non fossero rovesciate. Licenziò ancora le sue guardie, sebbene distolto ne fosse dagli amici suoi, e disse che meglio era soffrire una volta la morte che non temerla eternamente. Tutto fece egli per guadagnare il cuore de' cittadini, diede frequenti spettacoli, distribuì più volte grano ai poveri, e colonie spedì in più luoghi e specialmente a Cartagine ed a Corinto. Ai patrizi accordò molte cariche e i governi in particolare delle provincie; e benchè eletto fosse consolo per dieci anni, l'onore dei fasci accordò a Fabio Massimo ed a Trebonio, e morto essendo il primo nel giorno in cui spirava la sua dignità, Caninio clesse per poche ore che ancora restavano alla fine del giorno; il che nuovi motteggi produsse per parte di Cicerone,

quale non si ristette dal dire, che affrettare vevansi i cittadini a felicitare il nuovo consolo, finchè spirata non si trovasse quella carica mentre si incamminavansi alla di lui casa; soggiugnendo sere altronde quello tanto vigilante, che chiuso n aveva gli occhi in tutto il suo consolato, e nto severo nel suo governo, che in quel periodo uno non aveva avuto tempo di pranzare, di cere o di dormire. Affine di moltiplicare le carie, il numero de' pretori accrebbe Cesare fino a dici, quello de' questori fino a quaranta, creò i nuovi edili, e tutti in proporzione aumentò i agistrati curuli; e siccome ciò non bastava ancora ricompensare tutti coloro che servito lo avevano, numero de' senatori elevò fino a qoo; del che ontenti furono i padri coscritti, perchè associati videro molti semplici soldati, alcuni figli di lirti e perfino de' Galli e degli Spagnuoli. Ma sare umiliare voleva ed avvilire quel corpo; e si etende che per disprezzo non si levasse neppure lla sua sedia, allorchè i senatori tutti per solenne casione si recavano a visitarlo, accompagnati dai asoli, dai pretori e da tutti i primarj magistrati. starco dice che volle alzarsi, ma che Cornclio lbo, altro de' di lui adulatori, lo trattenne, endogli che si ricordasse di essere Cesare ed esisse il rispetto dovuto alla di lui dignità. Comune fosse la cosa, il senato ed il popolo mostransi offesi da quell'atto orgoglioso, e questo fu principio della caduta di Cesare.

# 400 LIBRO II. PARTE II.

3. Ben si avvide egli che gravissimo errore commesso aveva, e ritiratosi nella sua casa, fece spargere che soggetto egli era a morbo comiziale, e che levato non erasi da sedere, perchè in quell'istante un accesso prevedeva di quella malattia. Marc'Antonio di là a pochi giorni accrebbe con atto imprudente il malcontento del popolo e lo sdegno de' tribuni. Trovandosi Cesare assiso in una sedia dorata per vedere le feste de' lupercali, Marc'Antonio collega di Cesare nel quinto di lui consolato, dopo di avere percorso seminudo gran parte della città, come era di costume in quelle feste licenziose, comparve nella pubblica piazza, gettossi ai piedi di Cesare, e gli presentò un diadema composto di rami d'alloro. Alcuni che forse seduti trovavansi a disegno dietro il dittatore, applaudirono a quell'omaggio; ma Cesare ricusato avendo il diadema, il popolo fece risuonare il foro delle più vive acclamazioni. Tornò Marc'Antonio ad offerire al dittatore l'emblema della sovranità, e di nuovo Cesare ricusollo, ed il popolo applaudi. L'accorto dittatore levossi, e la corona portare fece al Campidoglio, dicendo che Giove solo poteva essere re dei Romani. Il di seguente vidersi ornate di corone tutte le statue di Cesare; ma Flavio e Marullo, tribuni del popolo, non solamente togliere fecero quelle corone, ma anche imprigionare coloro che applaudito avevano all'offerta di Marc'Antonio, ed il po-

polo la condotta approvò de' tribuni, paragonandoli

al Bruto, celebre fondatore della repubblica. Cesare sdegnato depose i tribuni, ed in una orazione che contra di essi recitò, il nome diede ad essi ed agli ammiratori loro di Bruti e di Cumei, cioè di bestie e d'imbecilli, il che dà a vedere Strabone, dicendo che la stupidità di Cuma era passata in proverbio. Dopo alcuni giorni, tornando il dittatore da Alba in Roma, alcuni dei di lui amici il titolo gli diedero di re; ma ancora il popolo ne mostrò dispiacere, ed egli stesso gridare dovette ad alta voce, che Cesare era e non re. Si credette tuttavia di scorgere in esso la ambizione di ottenere quel nome e quella dignità; e questa supposta brama, nentre allontanò da esso lo spirito del popolo, aascere fece nei di lui nemici il pretesto specioso li tramare una congiura. I repubblicani più ardenti cominciarono tra di loro ad avvisare ai mezzi di scuotere il giogo. Il capo di questi fu Cassio, amante lella libertà della patria, e nemico personale di Ceare, che a Bruto conferito aveva una pretura, alla ruale egli aveva maggiore diritto. Cassio il disegno :oncepì della congiura, e solo confidollo ai nemici egreti della tirannia e del tiranno, tra i quali Bruto tesso comprese, perchè molta considerazione goleva presso il popolo ed il senato. Se discendente ion era egli di Giunio Bruto, su di che ancora si ontende tra gli eruditi, egli era nepote di Catone 'Uticense, e questo, dice Plutarco, era uno dei di ui titoli più gloriosi. Persuaso egli era che repub-

Stor. d' Ital. Vol. V. 26

LIBRO II. PARTE II. blica non vi avrebbe, finchè Cesare vivesse. Ma molti vincoli di obbligazione lo legavano a Cesare, da cui ottenuto aveva il perdono ed una carica luminosa; ed accusato presso Cesare medesimo di avere già cospirato contra di esso, il dittatore rigettata aveva l'accusa, dicendo tale non essere la ambizione di Bruto che aspettare non volesse la di lui morte naturale. Cassio, che non osava manifestare a Bruto il suo disegno, sparse artificiosamente nel di lui tribunale alcuni fogli, su i quali era scritto: » Bruto tu dormi! tu non sei più lo stesso? » ed al piede della statua di Giunio Bruto scrisse le seguenti parole: » Piacesse al cielo che vivo tu fos-» si,, o che almeno alcuno de' tuoi descendenti » fosse a te simigliante! » Cassio, vedendo scossa in alcun modo l'anima di Bruto, tentare lo fece da prima da Giunia di lui moglie, che sorella era di Bruto medesimo, e quindi risolvette di manifestargli a qualunque patto il di lui disegno. Cesare intanto rivolgeva nella mente vasti disegni. Una guerra meditava contra i Parti; dicesi ancora che frenare volesse le incursioni dei Daci; che per l'Ircania passare volesse alle rive del Caspio, girare intorno al Caucaso, penetrare nella Scizia, di là nella Germania e ritornare in Italia per la via delle Gallie;

che abbellire volesse Roma con un immenso teatro al piede del monte Capitolino, e con un tempio di Marte, il più grande che al mondo mai si fosse veduto; ascingare le paludi Pontine, scavare un nuovo letto al Tevere, ingrandire il porto d'Ostia, aprire nuove strade a traverso all'Apenaino, e finalmente allargare l'istmo di Corinto e riunire il mare Jonio coll'Egeo. Già al dotto Farrose ordinato aveva di raccogliere biblioteche numerose di codici greci e latini per comodo de cittadini: già ordinata aveva una mappa o una descrizione geografica di tutto l'impero, ed in un codice disporre voleva metodicamente le leggi. Ma l'ambizione di lui già preparata aveva la di lui rovina.

4. Adunare si doveva in breve il senato, e la voce spargevasi che deliberare dovesse sul titolo di re da Cesare domandato. Cassio recossi dunque da Bruto, e gli chiese se trovato si sarebbe alla adunanza, allorchè gli amici di Cesare proporrebbono la collazione di quel titolo. Bruto rispose, che suo disegno era di trovarsi in quel giorno assente; e da Cassio richiesto, che fatto avrebbe egli se fosse stato chiamato; « allora, rispose Bruto, sa-» rà mio dovere non solo il parlare, ma auche » l'oppormi con tutte le mie forze ad una propo-» sizione tanto odiosa, e morrò anzichè sopravvivere » alla libertà della patria ». « Alcun Romano, » soggiunse Cassio « non avvi, che contento uon sin » di morire per sì bella cagione. Que' fogli che » sparsi furono nel tuo tribunale, ti hanno indicato » quale sia l'avviso dei più valenti, dei più illustri » cittadini. Agli altri pretori chieggonsi giuochi, » spettacoli, gladiatori. Da te, o Bruto, nome ter-

LIBRO II. PARTE II. 404 » ribile ai tiranni, non si attende che la distra-» zione di un potere arbitrario ». Bruto fu talmente commosso da queste parole, che non ostante i favori ond'era stato colmato da Cesare, entrò nei disegni di Cassio, e divenne allora egli stesso il capo della congiura. Questa per il nome solo di Bruto divenne più numerosa, e parte presero ad essa i più ragguardevoli cittadini, molti dei quali servito avevano sotto Cesare, e credevansi ad esso bene affetti. Di molti la storia ha conservato i nomi, ma altri sessanta non sono stati trasmessi alla posterità. Cicerone, buon repubblicano, ma sempre timido ed oscillante, non fu reputato degno da Bruto di essere partecipe del segreto. Tentò egli quello Statilio, che grandi prove di fermezza aveva dato sotto Catone, e gli domandò, quale credesse maggiore dei due mali, il tollerare pazientemente un tiranno, o l'esporsi collo scuoterne il giogo ad una guerra ci-

altri sessanta non sono stati trasmessi alla posterità. Cicerone, buon repubblicano, ma sempre timido ed oscillante, non fu reputato degno da Bruto di essere partecipe del segreto. Tentò egli quello Statilio, che grandi prove di fermezza aveva dato sotto Catone, e gli domandò, quale credesse maggiore dei due mali, il tollerare pazientemente un tiranno, o l'esporsi collo scuoterne il giogo ad una guerra civile. Statilio rispose tosto che abbracciato avrebbe il partito della pazienza, e così rispose pure Favonio, filosofo di grandissimo nome, che la sua professione e le sue dottrine rendevano forse inetto ad una politica rivoluzione. Si dubitò dai congiurati, se ammettere si dovesse Antonio nella loro società, dal che Trebonio li dissuase, dicendo che a voto andrebbe il disegno; proposero allora alcuni di farlo perire con Cesare, al che Bruto non acconsenti, macchiare non volendo di alcun sospetto d'ingiustizia un'impresa che solo aveva per oggetto il ricu-

peramento della pubblica liberta. Si spargevano intanto tra il popolo le voci più sinistre, e tra le altre che Cesare trasserire volesse la sede dell'inpero nell'Egitto o n lla Frigia, e tutte colà portare le ricchezze dell'Italia. Egli stesso sospettò allora, che alcuna cosa contra di lui si tramasse, ed avendogli alcuno ispirato diffidenza di Marc' Antonio e di Dolabella, rispose che temere non doveva egli di nomini pingui e delle chiome loro coltivatori, ma bensì di persone pallide e smunte, quali crano Carsio e Bruto. Alcuni però dei congiurati trovavanai tra i di lui cortigiani adulatori; e questi gli direvano di continuo che finita avendo egli la guerra civile, la repubblica più ancora di lui modesimo prendeva interesse alla di lui conservazione. Si dia de egli quindi a disporre l'esecuzione di vuoli dica gni, tra i quali quello era di attaccare i Parti a 4, vendicare la morte di Crasso, di purtare quandi ,,, tutte le regioni settentrionali dell' karrya, . s. , siture così tutto l'impero. Già spedate, area, e, ta gioni e 10,000 cavalli verso Branches, . 1 . ... 127. ... li doveva in breve; ma colores che al sayes, see al zare lo volevano, un orarele minime, propriession, giammai, se non condutts da va .. Amelia, Capita partigiano di Cesare e envelo la como o minore incaricossi di riferire l'enwite, as saute, a 4, yes, porre che Cesare protestion : word to Paralle in Italia e nelle serven venuere quent, A ,. 11 senato fu dunque convocato per le idi di marzo,

5. Narrasi ancora, che nella notte precedente alle idi di marzo, cenando il dittatore presso Lepido, e domandando alcuno quale fosse la morte più invidiabile, Cesare rispondesse prima d'ogni altro, migliore essere la più pronta; si aggiugne che quella notte passasse egli in molta agitazione; che improvvisamente si aprissero le porte e le finestre della di lui camera, e che udisse sospirare Calpurnia di lui moglie profondamente addormentata, la quale sognava

a quell'epoca non abbondavano in Roma.

di veder cadere il fastigio della sua casa, e di tenere tra le sue braccia il corpo insanguinato di Cesare; laonde al nuovo giorno destatasi pregasse il marito a non uscire, o almeno a voler consultare con alcun sacrifizio gli Dei. I presagi trovaronsi funesti, ma Cesare fatto era per disprezzare quegli auguri superstiziosi, e vinto aveva più volte a dispetto degli indovini. Indotto tuttavia dai timori di Calpurnia, dubitò un istante se spedire dovesse Marc'Antonio affine di differire la adunanza del senato; ma riflettendo che le truppe già eransi imbarcate a Brindisi, ed udendo essere i senatori già arrivati al luogo delle adunanze, che Pompeo aveva fatto fabbricare presso il di lui teatro, risolvette di recarvisi. Bruto intanto amministrava tranquillamente la giustizia nel foro, e non lasciava travedere che altra cura lo occupasse; uscendo però dalla sua casa, pigliata aveva una spada, che celata teneva sotto le vesti. Un cittadino dannato ad una multa, gridò che a Cesare appellava; e Bruto freddamente rispose, che per quanto potente fosse Cesare, impedita non avrebbe l'esecuzione delle leggi. In quello istante fu egli avvertito che stava per morire Porcia di lui moglie, figlia di Catone e sola consapevole della cospirazione senza tuttavia esserne complice. Porcia gli aveva a forza strappato il segreto, indotta da una specie di agitazione che in esso aveva osservata, ed era perfino giunta a ferirsi gravemente in una coscia, onde provargli che svelata non avrebbe la trama

# 408 LIBRO II. PARTE II. anche in mezzo ai tormenti. Quel giorno medes co

ella svenne dubitando della sorte di Bruto; e quif-to

Romano intrepido invece di recarsi alla sua cassi. al portico andò di Pompeo, dove cogli altri cong rati attese l'arrivo di Cesare. Il ritardo frapposto Calpurnia alla venuta del dittatore, dubitar fece al spiratori che scoperto fosse il segreto. Avvenne a cora che un cittadino, prendendo per mano Casca altro dei congiurati, lo rimproverò di avergli fatto mistero di una cosa, che Bruto scoperta gli aveva. Casca tremò, ma fu tosto rasserenato allorchè l'altro sorridendo gli domandò, come mai divenuto fosse ricco a segno di potere aspirare alla carica di edile. Un senatore ancora, detto Popilio Lena, dopo avere salutato Bruto e Cassio, disse loro all'orecchio: » Piaccia al cielo che riesca il vostro disegno; ma » non conviene temporeggiare, perchè la cosa non » è più segreta ». Decimo Bruto, detto Albino, spaventato da queste parole, non meno che gli altri di lui complici, recossi alla casa di Cesare onde scoprire la cagione del ritardo. Il dittatore che scritto lo aveva suo secondo erede, e che come uno dei suoi più sidi lo riguardava, il sogno gli narrò di *Calpurnia*; e Decimo Bruto, deridendo gli indovini e i loro presagj, disse a Cesare, che disgustare non doveva il senato disposto a decretargli il titolo di re fuori dell'Italia. Lo trasse per tal modo dalla di lui casa, e per istrada uno schiavo sconosciuto volle a Cesare avvicinarsi, ma impedito dalla folla, alla di lui casa

pssi, ed a Calpurnia disse, che rimasto sarebbe g al ritorno del dittatore, al quale comunicare yeva cose importantissime. Perfino un retore di ido, detto Artemidoro, un foglio fece giugnere Le mani di Cesare, contenente alcune riservate tizie, e siccome Cesare soleva le petizioni ad esso esentate rimettere agli ufficiali che lo circondavano, dò forte, affinchè Cesare lo leggesse, dicendo e trovato egli avrebbe cose importantissime. Cee cominciò più volte a leggere; ma interrotto. impedito fu sempre, probabilmente dai congiurati. 1el Popilio che augurato aveva una felice riuscita Bruto e a Cassio, videsi alla porta della sala tenere greta conferenza con Cesare, che attentamente lo oltava, del che spaventati oltremodo i congiurati, ponevansi già a rivolgere contra di loro medesimi oro pugnali. Non furono essi rassicurati se non la tranquillità di Cesare, e dalla rispettosa ricoscenza che Lena gli dimostrò, dal che potè cogliersi chiaramente che ottenuto ne aveva al-1a grazia domandata. Entrò quindi il dittatore nel nato, radunato allora nella curia di Pompeo, il : ha fatto dire a Plutarco, che alcun nume contto lo aveva colà affine di espiare la morte di npeo medesimo. Alcuni dei congiurati collocaronsi tro la di lui sedia, altri si unirono sul davanti coloro che supplicavano Cesare ad accordare il orno del fratello di Metello Cimbrico esiliato. ebonio, prevedendo allora che Marc'Antonio avreb-

# LIBRO II. PARTE II. be fatto ogni sforzo per soccorrere il dittatore, lo trasse fuori della sala, e nel portico lo trattenne con lungo discorso, che preparato aveva a quell'oggetto. Plutarco solo che il fatto narra in questo modo nella vita di Bruto, sembra contraddirsi in quella di Cesare, narrando che Bruto Albino, e non Trebonio, trattenne Antonio nel portico; e Cicerone stesso nella seconda Filippica di Antonio accenna che con Trebonio fu veduto uscire. Il dittatore rigettò le istanze che in favore di Metello facevansi, e l'insistenza vedendo de'supplicanti, li respinse con una specie di sdegno: allora Cimbrico afferrando colle due mani la toga di Cesare, gliela rialzò fino intorno al collo, segnale convenuto tra i congiurati per la esecuzione dell'assassinio. Servilio Casca trasse tosto la spada e lo ferì nel collo o in una spalla; ma il colpo partito da una mano tremante, o come altri dicono, attonita del proprio ardire, non riuscì mortale nè pericoloso. Cesare trasse pure la sua spada, e mentre gridava in latino: « Che fai, perfido Casca? » gridava questi in greco: « fratello soccorrimi! » Gli astanti non consapevoli della congiura, furono compresi da tanto orrore, che ben lungi dal fuggire o dal'soccorrere Cesare, non potevano neppure pronunziare parola. I congiurati all'incontro lo attorniarono ben

tosto, cosicchè da qualunque parte egli si volgesse, non trovava che spade nude che lo ferivano o che gli si presentavano al viso. Cassio si volse alla statua

di Pompeo, ed il soccorso implorò sotto voce di quell'eroe; quindi slanciandosi addosso a Cesare, gli portò gravissima ferita al capo, incoraggiando gli altri a seguire il di lui esempio; essi affrettaronsi dunque a gara, gelosi dell'onore di avere ucciso il tiranno, e nella folla e nell' impeto molti ferironsi ra di loro. Bruto stesso fu ferito da Cassio, e presso che tutti tinti erano del sangue loro o di quello di Cesare. Questi si difendeva ancora, ma allorchè vide Bruto col pugnale alla mano, disso solo: « Come tu pure, Bruto mio figlio? » cd il capo avvolgendo nella sua toga, più non lottò contra gli uccisori. Questi allora spinto avendolo, non si sa bene se per sorte o appostatamente, contra il piedestallo della statua di Pompeo, con ventitrà colpi gli tolsero la vita. Alcuno non si mosse in di lui soccorso; ed accennato viene da alcuni atorici che Cesare, sentendosi mancare, si avvolgenne nella sua veste in modo che cadere potesse decentemente, Egli era allora nella età di 56 anni, e la maggior parte degli storici lo rappresenta come il più illustre guerriero di Roma, e fors' anche di tutta la terra. Dotato di grandi talenti, di generonità, di coraggio, atto egualmente a vincere come a governare, amato ed adorato dai audi amici, temuto e rispettato dai nemici medesimi; egli surelilie stato uno degli uomini più grandi e piu felici, ac una illimitata ambizione spinto non lo avesse ad usur pare un potere arbitrario, ad attentare all'ultrui le 1

## 12 LIBRO II. PARTE II.

bertà. Osservano alcuni scrittori, che egli era l'uomo più opportuno al bisogno, se realmente fosse stato in quel momento necessario che la repubblica avesse un usurpatore o un padrone; ma la congiura stessa provò che i più illustri tra i Romani non erano persuasi di quella necessità; e quindi la usurpazione messa in chiaro autorizzava qualunque romano, secondo i principi costituzionali, ad attentare alla vita del dittatore. Anche il timorato Rollin non ha osato porre in dubbio ch'egli degno non fosse di morte; e solo, obbliando o trascurando qualunque osservazione relativa al tempo, al luogo, alle circostanze di quell' avvenimento, ha caratterizzato come illegittima ed imprudente la risoluzione di Bruto. Imprudente la disse anche Seneca, persuaso all' età sua che inutili fossero gli sforzi de' congiurati per il riacquisto della libertà; ma se degno era Cesare di morte, quale sarebbe stata la mano che legittimamente avrebbe potuto levarsi contra il medesimo? I tiranni non caddero giammai vittima di una legittima autorità, che solo presso di essi d'ordinario risiedeva.

6. Un errore gravissimo è caduto nelle tavole cronologiche di Blair. Quello scrittore, dopo di avere registrato sotto l'anno 706 di Roma e 48 avanti l'era volgare, il nome di Giulio Cesare imperatore, che mai non lo fu realmente, ed il nome di T. Pomponio Attico, che non ben si vede per quale cagione notato sia sotto quell'anno; e dopo

avere nel seguente collocata la guerra di Alesndria, e la presa di quella città per opera di sare; sotto il seguente anno 709 colloca lo sto-20 Diodoro di Sicilia, Marco Bruto, la battaglia Munda nella Spagna, la disfatta dei figli di Pomo, e la morte di Cesare nell'anno medesimo nel orno 15 di marzo. Ognuno vede che la presa di lessandria fu anteriore di alcuni anni, e che la ittaglia di Munda prevenne di un anno almeno la orte del dittatore, la quale realmente secondo i miiori cronologi, ebbe luogo nell'anno di Roma 709. ade in acconcio il far menzione sotto quest'epoca una quistione critica, che si è ai nostri giorni proposta, se a Cornelio Nepote o non piuttosto 1 Emilio Probo, debba attribuirsi il libro delle te dei più distinti o eccellenti capitani. Il Sig. Rinck i Baden in un libro stampato nel 1818 a Venezia a voluto ascrivere quell'opera ad Emilio Probo, essimo scrittore del secolo di Teodosio. Altro aromento non ha egli a favor suo, se non la deicatoria da Emilio Probo diretta a quello impeadore. Ma lo stile disadatto di quella prefazione iedesima mostra non essere Emilio Probo l'autore elle vite; ed invano lo scrittore tedesco accusa lo tile medesimo delle vite, nel quale si riconosce ad gni passo il carattere dell'aureo secolo di Nepote. asterebbono a far giudicare la causa in favore di uest'ultimo le frequenti allusioni, che nelle vite si rovano e solo fare si potevano da un testimo414 LIBRO II. PARTE II. CAPITOLO LI.
nio oculare, all'epoca di Giulio Cesare, del quale
lo scrittore delle vite si mostra certamente contemporaneo. Di questo, come di altri illustri sterici
di quella età, si ragionerà particolarmente laddove
si tratterà delle scienze e della letterattura dell'ultimo periodo della romana repubblica.

## CAPITOLO LIL

DELLA STORIA DI ROMA DALLA MORTE DI CESARE FINO ALL'ARRIVO DI OTTAVIANO IN ITALIA.

Di quello che in Roma avvenisse dopo la morte di Cesare. - Continuazione. Condotta di Antonio. Di lui destrezza. Risoluzione del senato. - Nuove controversie. Funerali di Cesare. - Artificiosa condotta di Antonio riguardo ai congiurati. Richiamo di Sesto Pompeo. Mire ambiziose di Antonio al potere sovrano. - Continuazione. - Arrivo di Ottaviano in Italia. - Di lui arrivo in Roma.

S. 1. Morto essendo Cesare, Bruto volle innanzi ai senatori pronunziare la propria apologia, ed ottenere la approvazione di un atto, che restituita aveva la libertà alla patria. Ma tutti ritiraronsi, ed il popolo alla porta della curia per tal modo affollavasi, che alcuni rimasero soffocati, altri feriti, spinti essendo contro le spade tuttora sguainate de' congiurati. Gli amici e i partigiani di Cesare nelle case loro si rinchiusero, le conseguenze temendo di quell' avvenimento spaventevole; e gli artigiani chiusero le loro botteghe, tutti correndo solleciti a vedere il cadavere del dittatore, o ad udire le circostanze della di lui necisione. Bruto ed i di lui complici gi-

#### 16 LIBRO II. PARTE II.

rarono allora per la città riuniti, colle spade loro insanguinate, ed alcuni patrizi vollero accompagnarli colle spade parimenti sguainate, solo per partecipare dell' onore di quell' impresa. Tra questi videsi perfino Stazio Marco luogotenente di Cesare; ma tutti pagarono il fio della loro ambizione, essendo stati in seguito messi a morte da Antonio o dal giovane Ottaviano. I congiurati annunziavano nella marcia loro al popolo, che spento avevano il re di Roma, il tiranno della patria; e preceduti erano da un araldo, che sulla punta di una lancia portava una berretta o un cappuccio, simbolo della libertà. Giunta essendo quella comitiva alla piazza de' comizj, Bruto, mostrando il pugnale insanguinato, gridò. « Cicerone, vendicata abbiamo la re-» pubblica! » il che credono alcuni, che egli facesse o per impegnare a favor loro quel celebre oratore, o per persuadere il popolo che anche in quella occasione contribuito avesse alla pubblica libertà quell'uomo che salvata aveva Roma dagli attentati di Catilina. Forse Bruto non ebbe in vista che di compromettere l'oratore, o di rimproverargli la sua perpetua perplessità nell' urto de' partiti, per cui degno creduto non lo aveva d'essere fatto partecipe di quella onorcvole associazione. Il popolo non mostrò alcun giubilo, non si uni ai congiurati; ma alcuni approfittando dello spavento universale, si diedero a saccheggiare le case de' privati. Ben si vide allora, che più non erano i Romani gelosi come un tempo

#### CAPITOLO LII.

della loro libertà; il che poteva in gran parte attribuirsi alla corruzione de' costumi, per cui assuefatti eransi a vendere i loro suffragi al migliore offerente, ed il danaro alla libertà preferivano. Bruto giudicò dunque opportuno di ritirarsi co' suoi seguaci al Campidoglio, dove si ridusse ancora una truppa di gladiatori, assoldata da Decimo Bruto Albino. Il dì seguente recaronsi al Campidoglio diversi senatori ed anche molti del popolo. Bruto pronunziò allora un lungo discorso analogo alla circostanza, al quale tutti applaudirono, invitando l'oratore a scendere nella città. Bruto venne dunque alla pubblica piazza, circondato da illustri romani, e colà pure espose i motivi che indotto lo avevano alla uccisione di Cesare; protestò solennemente, che egli e i di lui amici altro non avevano in vista se non di liberare Roma dal giogo tirannico, e di ristabilire l'antico ordine della repubblica; ma la plebe, maggiormente spaventata dalla idea della povertà, che da quella della dependenza, si mostrò afflitta della impresa condotta a fine dai congiurati. Cicerone è d'avviso che il popolo irritato fosse dalle indecenti invettive di Corn. Cinna contra la memoria di Cesare. I congiurati ripresero adunque con Bruto la strada del Campidoglio, e temendo di essere colà assediati, rimandarono molte persone distinte che accompagnati gli avevano, dicendo non essere giusto, che i pericoli con essi dividessero coloro che alcuna parte non avevano avuto alla impresa. Cice-Stor. d'Ital. Vol. V.

rone accenna altresì che alcune trattative ebbero luogo in quel tempo tra i congiurati ed Antonio; che egli stesso i loro mediatori avvertì di non fidarsi di quel magistrato, e che Antonio altresì disposto aveva guardie a tutte le vie che al Campidoglio conducevano.

2. Cesare, intento a marciare contra i Parti, ceduto aveva il consolato a Corn. Dolabella genero di Cicerone, il quale udita avendo la notizia della morte del dittatore, comparve in pubblico coi littori ed i loro fasci, senza chiedere il consenso del popolo o del senato. Non potendosi far questo se non colla autorità dittatoria, ognuno attendeva di vedere Dolabella dichiararsi contra Bruto ed i cospiratori. Ma egli ascese tosto al Campidoglio con pompa consolare, e dopo essersi congratulato con Bruto della felice riuscita del di lui disegno, dichiarò che tutti i partigiani di quella impresa proteggerebbe. Passato quindi alla pubblica piazza, esortò il popolo ad unirsi ai liberatori della patria, e comtra Cesare declamando, e Bruto esaltando con lodi amplissime, propose che festeggiato solennemente fosse per legge il giorno delle idi di marzo, non altrimenti che quello della fondazione di Roma; allegando che tanto celebrare si doveva il giorno della nascita, come quello della riacquistata libertà, e che senza di questa il nascere stesso era una sciagura. Ma la plebe indigente, memore ancora della liberalità di Cesare, avrebbe fatto in pezzi il

#### CAPITOLO LIJ.

consolo, se salvato non si fosse nel Campidoglio. Cinna allora, di cui Cesare sposata aveva la sorella, e che in quel tempo rivestito era della dignità di pretore colla promessa del consolato, non solo dichiarossi in favore de' conginrati, ma ginnse u declamare nella piazza pubblica contra il di lui cognato, al quale non risparmiò le qualificazioni di tiranno e di usurpatore. Spogliatosi quindi delle insegne della sua carica, disse che ricevate le aveva contra le leggi da Cesare, e che al popolo le rimunziava che solo poteva disporne. Il popolo, se crediamo ad Appiano ed a Vellejo Patercolo, mostrossi offeso di quella generosa condotta, e Cinna su costretto a suggire. Antonio e Lepido, partigiani di Cesare, che nascosti eransi dopo la di lui morte, Osarono allora mostrarsi in pubblico. I congiurati erano tatti d'avviso, che Antonio pure dovesse trucidarsi con Cesare, siccome quello che pericoloso rendevasi Per la sua ambizione, e per la influenza che egli ercitava sullo spirito de' soldati; ma Bruto erasi 'Pposto a quel parere, dicendo saggiamente che ua impresa cominciata per la difesa delle leggi, lestare non doveva alcun sospetto di ingiustizia. 'orse lusingavasi ancora, che la ambizione di Anmio lo portasse a dividere coi congiurati la gloria i spegnere il tiranno. Antonio però che nascosto rasi da prima e fino travestito da schiavo, veendo il popolo portato a vendicare la morte di esare, comparve con tutta la maesta consolare,

ed i pubblici affari con tanta destrezza ordinò, che sorgere si vide quel famoso triumvirato che l'ultimo colpo fatale portò al governo repubblicano. A Lepido ordinò egli di condurre una legione nella città, e di attendarsi nel campo di Marte. I congiurati spaventati da quest'ordine, fecero ad Antonio ed a Lepido rappresentare per mezzo di alcuni deputati, che rette erano le loro intenzioni, che spinti non erano da alcun motivo di livore o di rivalità, e che il sollevamento di nuove turbulenze riuscito sarebbe fatale all'interesse dello stato. Ma que' due partigiani di Cesare, non tanto zelanti mostravansi di vendicare la di lui morte, quanto di conseguire la sovrana autorità, oggetto principale dei loro de-Sapendo essi tuttavia, che Decimo Bruto partito era da Roma per mettersi alla testa di un' armata di veterani stazionata nella Gallia Cisalpina, della quale aveva egli il comando; dissimularono il loro disegno e risposero soltanto che pronti erano a sacrificare i privati loro interessi ed a radunare il senato, il di cui avviso servirebbe di norma alle loro operazioni. Si riunì infatti quel corpo nel tempio della Terra presso la casa di Antonio medesimo, e guardie si collocarono in vari luoghi della città onde tenere in freno il popolo. Il danaro e

gli scritti di Cesare furono contemporaneamente portati alla casa di Antonio. Decidere doveva il senato, se Cesare riguardare si dovesse come usurpatore, e se punire o ricompensare si dovessero coloro che

acciso lo avevano. Tranquilla fu la discussione que' punti importantissimi, perchè alla assemblea 10n intervenne alcuno dei congiurati, temendo il surore del popolo. Favorevoli ai cospiratori erano per la maggior parte i senatori; ma pretendevano alcuni, the dichiarati fossero quelli solennemente liberatori della patria e largamente ricompensati; altri quel satto approvavano, ma degno di ricompensa non lo reputavano, giacchè i cospiratori stessi non ne chielevano alcuna; ed altri finalmente avvisavano, che coprire si dovesse la cosa con profondo silenzio, senza alcuna lode o ricompensa accordare agli uccisori del littatore. Insorsero tuttavia alcuni amici del defunto, i quali detestabile proclamarono l'azione dei congiurati; ma per riguardo alle famiglie loro illustri accordarono che provvedere si dovesse alla loro sicurezza. Si tornò allora alla prima e preliminare quistione, se Cesare riguardare si dovesse come tiranno o come legittimo magistrato. Antonio che ben vedeva la pluralità disposta a dichiararlo tiranno, rappresentò destramente, quali sarebbono state le conseguenze di quella decisione. Disse, che non solo la capitale, ma tutte le provincie dell'impero sarebbono date in preda alla confusione, al disordine ed alla anarchia; perchè non più avrebbe avuta la repubblica magistrati, non più avrebbero le provincie governatori, non più comandanti le armate, avendo Cesare solo disposto di tutte le cariche; e che essi medesimi sarebbero stati obbligati ad ab-

#### LIBRO II. PARTE II.

dicare le loro magistrature, mentre il corpo del

dittatore adorato dal popolo, avrebbe dovuto strascinarsi ignominiosamente per le strade della città e gettarsi nel Tevere. Questo ragionamento astuto fece sì, che tutti coloro che erano stati eletti da Cesare non solo per quell'anno, ma anche per gli anni avvenire, come da Cicerone si raccoglie, ricusarono di decidere la quistione, e solo proposero una generale amnistia. Divisi furono allora i sentimenti de' senatori; e Cicerone solo con una mirabile orazione, che egli recitò in greco, prevalere fece l'opinione della amnistia, alla quale contra l'avviso dell'oratore medesimo si aggiunse, che nulla verrebbe cangiato di quanto Cesare aveva disposto durante il suo governo. La impunità accordata agli uccisori, e la conferma di quello che fatto erasi durante la dittatura, erano quanto il dichiarare al tempo stesso Cesare innocente e colpevole, il che fece dire a Ciccrone nelle sue lettere ad Attico, che più il tiranno non sussisteva, ma bensì la tirannia. In un popolo corrotto e degenerato, alle massime immutabili della giustizia prevalere doveva il privato interesse, e quindi ne' senatori lo studio di conservare le cariche male acquistate.

3. Malgrado la promulgata amnistia, Antonio e Lepido anclavano alla vendetta contra i cospiratori, affine di giugnere più facilmente alla grandezza di Cesare; ma crano l'uno dell'altro a vicenda gelosi, e tutti e due temevano egualmente

# CAPITOLO LII.

Decimo governatore della Gallia Cisalpina. I cospiratori altronde non si allontanavano dal Campidoglio, e non si indussero a tornare in città se non allorchè Antonio e Lepido i loro figli al Campidoglio spedirono come ostaggi. Cassio cenò la sera medesima con Antonio, e Bruto con Lepido. Antonio scherzevolmente chiese a Cassio, se un pugnale naicosto avesse sotto la veste, al che l'altro rispose, :he uno ne aveva bene affilato per chiunque aspirare osasse alla tirannia. Il testamento però di Cesare che si voleva leggere in pubblico ad istanza di Antonio e di Calpurnio Pisone, che ne era l'esecutore, diede occasione a nuovi tumulti. Nel senato dopo lunga discussione fu adottato anche col consenso di Bruto, che per lungo tempo resistito aveva alla proposizione di leggere il testamento, che magnifici funerali a spese pubbliche sarebbero celebrati a Cesare, e che renduti gli sarebbero divini onori. Cassio rimproverò a Bruto il gravissimo errore in quella occasione commesso, giacchè la lettura del testamento, ed il culto decretato al dittatore, non potevano che riuscire funesti tanto ai cospiratori che salvato avevano la repubblica, quanto alla repubblica medesima. Eredi di Cesare erano scritti per tre quarti C. Ottavio, e per il rimanente Lucio Pinario e Quinto Pedio di lui pronipoti. Il giovane Ottavio assumere doveva il di lui nome, ed essere adottato nella famiglia Giulia; ed al caso che alcuno dei pronipoti morisse o l'eredità ripudiasse, sostituiti

#### 424 LIBRO II. PARTE II.

erano a quelli Decimo Bruto e Marc' Antonio. Nel caso ancora che egli lasciato avesse alcuna prole, molti dei cospiratori medesimi nominati erano tutori; e Decimo Bruto succedere doveva ad Ottavio, ed essere adottato tra i Giulii. qualora Ottavio fosse morto senza prole maschile. Al popolo romano erano legati i bellissimi giardini di Cesare, posti al di là del Tevere, e ciascun cittadino ricevere doveva una somma di 75 dramme attiche o 300 sesterzi. Il popolo all'udire queste liberalità infiammossi di nuovo sdegno contra Bruto ed i di lui complici, i quali non più tirannicidi furono appellati, ma bensì assassini. Bruto parlò al popolo, e scusare si volle dalla taccia che opposta gli veniva di crudele, di ingrato e di perfido. Disse che nulli erano i giuramenti che a Cesare lo legavano, perchè estorti colla violenza; che Cesare condotto erasi da tiranno dopo la morte di Pompeo, di tutte le cariche disponendo, tutte le pubbliche rendite assorbendo, ed alle leggi sostituendo ordinamenti arbitrarj; che se grandi disegni meditava in favore della repubblica, questi essere non potevano se non nuove guerre da intraprendersi col pubblico danaro, feraci per esso di nuovi allori, ma non di alcun vantaggio per i cittadini; disse che il nome di dittatore perpetuo annunziava una eterna servitù; che Cesare con disprezzo pronunziava i nomi sacri di libertà e di repubblica; che egli Silla stesso derideva per la sua abdicazione; che

deposti ed esiliati aveva i tribuni mal sofferenti il diadema apposto alle di lui statue; e voltosi ai legionari, chiese loro se a Cesare o alla repubblica giurata avessero la fede. Soggiunse, che essi perdere non dovevano il frutto delle loro vittorie, e che loro conservate sarebbono o anche di nuovo accordate le debite ricompense. Sembra impossibile, che alcuni moderni scrittori riguardata abbiano quell'eloquente orazione come una frivola apologia. Questa tranquillò il popolo ed i soldati; il che vedendo Antonio e Pisone che nuovi tumulti bramavano, in un picciolo tempio di legno dorato in mezzo ad un teatro posticcio cretto nella piazza, su di un letto d'avorio ornato d'oro e di porpora, esporre fecero il corpo di Cesare, e presso al medesimo la veste, che portava allorchè fu ucciso. Quello spettacolo attirò la folla, e molti del popolo piansero, altri domandarono vendetta. I congiurati, sècondo alcuni storici, avevano tentato di trasportare all'istante quel corpo e gettarlo nel Tevere; ma il tumulto che nel senato si suscitò, non permise loro il farlo, ed intanto tre degli schiavi di Cesare portarono altrove il cadavere, ed ebbero cura di mbalsamarlo. Antonio, se credere si dec ad alcuni antichi scrittori, non contento dell' effetto già prolotto sul popolo dalla vista delle spoglie mortali li Cesare, recitò anche una orazione in di lui lode, nella quale tutte rammentò le di lui vittorie, le conquiste, le nazioni soggiogate, e tutti quindi i

titoli di onore che la repubblica gli aveva conferiti, tra i quali più di tutto vantò quello di padre della patria. Commendò altamente la di lui umanità, il di lui coraggio, la di lui eloquenza, la di lui generosità, la clemenza verso i nimici, e tutte le altre di lui virtù; e parlando tuttora, spiegò agli occhi del pubblico la veste di Cesare insanguinata, tutte ad una ad una rammemorando le ferite, che ricevute aveva. Volto quindi verso il Campidoglio, disse: » Gran Giove, e voi tutti Iddj protettori dell'im-» pero romano, io vi chiamo in testimonio della » promessa che ho fatto di vendicare la di lui » morte! Ma il decreto del senato mi ha avvinte » le mani! sono io per ciò colpevole di sacrilegio » o di spergiuro? » Il popolo cominciò a susucrare e ad implorare vendetta; i senatori mostraronsi irritati dal discorso di Antonio, ed egli allora chiuse la sua orazione, dicendo che gli Dei medesimi lo scioglievano dall' obbligo contratto; che il passato doveva seppellirsi nell'obblio; che il delitto non era degli uomini, ma di alcuni genj avversi a Roma, e che altro non rimaneva a farsi se non che onorare la memoria del dittatore e collocarlo nel numero degli Dei immortali. Svetonio tuttavia non parla di questa orazione, e narra solo che Antonio fece leggere pubblicamente il decreto del senato, che a Cesare attribuiva divini onori, e che alcuna parola disse in lode dell' illustre defunto. Altri storici narrano però, che avendo Antonio cessato di par-

#### CAPITOLO LII.

lare, uno degli spettatori montò furibondo sul tcatro, spiegando di nuovo la veste di Cesare, c gridando che le spoglie erano quelle di un eroc, caro agli Dei e dagli uomini adorato. Si espose ancora una immagine di Cesare lavorata in cera, nella quale tutte vedevansi le ferite da esso ricevute. Questo lavoro minutissimo eseguito in cera, non meno che le immagini parimenti di cera, che nelle famiglie si conservavano dei più illustri antenati, danno a credere, che grandi progressi avesse a quell'epoca fatto in Roma l'arte della plastica. La piazza non risuonò allora che di imprecazioni e di minaccie contra gli uccisori; fortunatamente alcuno propose che differire non si dovesse la cerimonia dei funerali, ed il popolo, prendendo le sedie dei magistrati e tutto quello che gli si presentava, ne compose all'istante un rogo, al quale appiccossi il fuoco. In quell' incendio i veterani che servito avevano sotto Cesare, gettarono le ricompense militari che da esso ottenute avevano; e molte donne distinte, affine di mostrare il loro dolore, gettarono in quelle fiamme i loro giojelli, gli ornamenti dei loro figli, e tutto quello che avevano di più prezioso sulla persona. Numerose guardie circondavano il rogo; tuttavia la plebe ne trasse alcuni tizzoni ardenti, coi quali disegnava di incendiare le case dei congiurati; ma questi che riuniti avevano presso di loro amici e domestici in copia, respinsero quei forsennati, i quali però trovando per istrada Elvio Cinna, che

stato era sempre attaccato a Cesare, e complice credendolo della congiura, lo assalirono e lo fecero in pezzi. Bruto ed i di lui amici giudicarono allora, che periglioso fosse il trattenersi in Roma, e ad Anzio si ritirarono, finchè calmato fosse il furore del popolo. Tutti gli stranieri che in Roma trovavansi, vestirono a lutto, e tra questi gli Ebrei, che molte notti vegliarono intorno al luogo, ove il corpo era stato incenerito; il che facevano essi, perchè Cesare favorito aveva la loro nazione, ristabilito Ircano sul trono, guarentita alla di lui famiglia la successione al regno con un decreto scritto su tavole di bronzo, e diminuito il tributo annuale, che gli Ebrei pagavano alla romana repubblica. Un altare fu eretto nel luogo medesimo, dove il corpo era stato abbruciato; Ottaviano fabbricare fece nello stesso luogo un tempio, ed una colonna fu eretta, secondo alcuni scrittori di diaspro, alta 20 piedi, colla iscrizione: AL PADRE DELLA PATRIA.

4. Non meno i senatori che i congiurati scontenti mostravansi del discorso di Antonio; ma questi credette di blandire i primi col punire gli autori dei tumulti che nella città si eccitavano. Certo Amazio, che parente dicendosi di Cesare come abbiatico di Mario, mostrato si era mentre Cesare ancora vivea, e scoperto impostore e figlio di un maniscalco, cra stato da Cesare stesso esiliato; dicendosi allora di diritto vendicatore della morte del dittatore,

girava accompagnato da una turba di plebei; fu per ciò messo a morte senza alcuna solennità di giudizio; e siccome circondato era sempre dalla folla l'altare a Cesare eretto, Antonio lo fece demolire, e il di lui collega Dolabella disperse coll'ajuto di alcuni legionari la plebe, che il di seguente attruppavasi ancora in quel luogo. Molti perirono sotto le spade dei soldati, altri furono giudicati, e crocifissi gli schiavi, i liberi cittadini precipitati dalla rocca Tarpea. Antonio assicurò quindi il senato che studiato sarebbesi solo di calmare qualunque tumulto, e di prevenire la guerra civile; ed il richiamo propose di Sesto Pompeo, figlio di Pompeo il grande, che celato tenevasi ancora tra i Celtiberi. Domandò altresì che renduti gli fossero i beni da Cesare confiscati, e che il comando gli fosse conferito di tutte le forze navali della repubblica; il che altri attribuirono ad alcun timore che Antonio avesse dei congiurati, altri ad una premura di munirsi dell' appoggio del senato contra Ottaviano erede di Cesare, che già dalla Grecia partito era per Roma. I senatori applaudirono a quelle proposizioni che in alcun modo contenevano una tacita condanna della memoria di Cesare; e Cicerone stesso, forse intento a blandire un nuovo idolo, in pieno senato la condotta commendò altamente di Antonio.

5. Ma tutt'altre erano le mire di quest'uomo ambizioso; e siccome la plebe lo tacciava di ingratitudine verso il di lui benefattore, anche del mal-

contento del popolo volle farsi un merito presso il senato; e fingendo di temere alcuno attentato contra la propria vita, una guardia domandò ed ottenne per la sua sicurezza, sotto il quale pretesto 6000 legionari trascelse che servito avevano con Cesare, e che ambivano di vendicarne la uccisione. Il senato fu allora spaventato, e fino i più intimi amici di Antonio gli rappresentarono che sospetto ed odioso rendevasi in tal modo ad un popolo libero. Promise egli di congedare quelle guardie tosto che passato fosse il pericolo, e per togliere di mezzo qualunque sospetto che aspirare potesse egli alla dittatura, una legge adottare fece dalla assemblea del popolo, colla quale abolita era in perpetuo quella dignità. Ma Antonio, collegato essendosi con certo Faberio o Fabirio, confidente, o come ora direbbesi segretario di Cesare, ed impadronito essendosi di tutti gli scritti del dittatore, sotto pretesto che si sarebbe potuto abusare delle di lui tabelle, pretesto che alcuni dicono dal senato medesimo adottato, nuovi senatori creò a piacer suo, richiamò molti esiliati, altri ne trasse dalle prigioni a norma delle disposizioni che già erano state meditate da Cesare. I Romani diedero a que' nuovi cittadini il nome di caroniti, perchè richiamati d'ordine di chi già passato aveva il fiume Stige, e di orcini, come dicevansi gli schiavi, dai padroni manomessi al letto di morte. Antonio, avendo per tal modo introdotto nel serato gli amici suoi, cominciò ad agire con

independenza, ben sapendo che nulla più aveva a temere nè dal senato nè dal popolo. Egli cra consolo, un di lui fratello era tribuno del popolo e un altro pretore; e Roma governava egli come despota, sebbene il titolo non avesse di dittatore o di re. Quanto a Lepido egli seppe guadagnarlo, la carica conferendogli di sommo pontefice e dando al di lui figliuolo Antonia sua figlia in isposa. Bruto però, sebbene continuasse il suo soggiorno ad Anzio, diede come pretore magnifici spettacoli al popolo, e non solo combattimenti di bestie feroci, ma anche rappresentazioni drammatiche. Per le disposizioni date da Cesare avanti la di lui morte, o secondo altri e specialmente Appiano, dal senato, avanti che letto si fosse il testamento di Cesare o Pubblicato il decreto che i di lui funerali ordinava; Bruto governare doveva la Macedonia, Cassio la Siria, Trebonio l'Asia, Cimbrico la Bitinia e Decimo Bruto Albino la Cisalpina. Ma questi che i principali erano tra i congiurati, in Italia rimanevano onde osservare da vicino la condotta di Antonio, :he ben sapevano aspirare segretamente al sovrano potere. Quella disposizione delle provincie, como dcuni osservano, preparò una serie di strepitosi vvenimenti. I Romani e Cicerone stesso, accusaro-10 Antonio di avere in quell'epoca stranamento ibusato del nome e degli scritti di Cesare e di vere venduto vilmente decreti di immunità, razie, di privilegi, e molte cariche ancora, come

è che per questo mezzo ammassò egli immense rio chezze, non essendovi compratore di alcun diritto, che Antonio disposto non trovasse a vendere. Si disse allora che le tabelle di Cesare divenute erano per esso una miniera d'oro, e che più non si numeravano presso di lui le monete, ma si pesavano. Cento milioni di sesterzi aveva egli inoltre ricevuto da Calpurnia dopo la morte di Cesare, e settecento milioni tolti aveva dal Campidoglio, da Cesare stesso deposti nel tempio della Terra. Ben diversa era la situazione degli amici della libertà, perchè onesti erano: Bruto e Cassio mancavano di danaro e di truppe, e formato essendosi il disegno di fornirli di una specie di cassa militare colle volontarie contribuzioni di molti cavalieri romani, Attico mandò a voto quella proposizione, non prestandosi alla esecuzione, benchè a Bruto personalmente offerisse quanto egli possedeva; evitare volendo per tal modo il pericolo di essere in alcun modo riguardato come fazioso. Egli è per questo che Saint Real ha con molta asprezza accusato Attico di egoismo. Antonio credette allora di potere opprimere i congiurati, spogliarli de loro governi: ed alcuna resistenza trovando nel senato, dal popolo aggiudicare fece la Siria a Dolabella, e per se pighò la Macedonia, lasciando che per un ridicolo compenso a Bruto si conferisse il governo di Cirene e quello di Creta a Cassio. Essi erano partiti, ed il senato affine di onestare la loro partenza, perchè pretori erano, aveva loro commesso il raccoglimento de' grani nella Sicilia.

6. Veniva intanto ad impossessarsi della eredità di Cesare il di lui figlio adottivo Ottaviano, il di tui padre Cajo Ottavio era stato pretore nella Macedonia, e la madre Accia era nata da Giulia 10rella di Cesare. Questo ramo della famiglia degli Ottavii, che quello dicevasi dei Caii, non contava sobile origine se non da alcuni cavalicri creati al empo della seconda guerra Punica. Marc' Antonio improverava ad Ottaviano di avere per bisavolo vaterno un liberto; e si pretendeva altresì, che dal ato materno Antonio stesso discendesse da un profumiere, che su in seguito panattiere in Aricia. Volpi nel suo Lazio Antico si è studiato di provare con diverse iscrizioni, che gli Ottavii coperte avevano llustri cariche nella repubblica di Velletri avanti il egno di Tarquinio Prisco: ed affine di nobilitare a famiglia Atia, ha citato Virgilio, che discendere a fece da Ati, amico di Giulo figliuolo di Enea. La ognuno vede che questa origine immaginata dal oeta, altro non è se non uno sforzo di adulazione, che le iscrizioni riferite da Volpi altro non proano finalmente se non la antichità della gente Ittavia, e non della famiglia di Ottaviano; nè Intonio senza ragionevole fondamento avrebbe rimroverato ad Ottaviano in faccia a tutta Roma una assezza di natali. Comunque sia, Ottaviano nato otto il consolato di Cicerone e di Cajo Antonio Stor. d'Ital. Vol. V. 28

verso l'anno 690 dell'era romana, morto essendo il di lui padre mentre l'età contava solo di quattro anni, seguita aveva la madre che in seconde nozze erasi congiunta con Marcio Filippo, e ricevuta aveva una così diligente educazione, che avanti l'età di dodici anni pubbliche prove aveva date della sua eloquenza. I di lui talenti uniti ad un aspetto maestoso al tempo stesso ed amabile, determinato avevano Cesare ad adottarlo, ed a scriverlo suo erede. Egli stesso spedito lo aveva ad Apollonia, credendosi di condurlo seco nella spedizione Partica; c nel frattempo voleva che le lezioni ascoltasse del cclebre Apollodoro, retore di Pergamo. Quel giovane ricevette dunque colà la nuova della morte di Cesare, e su pure informato delle contese insorte sul modo in cui riguardare si dovesse quel fatto, della condotta equivoca del senato, del potente partito che i cospiratori avevano a favor loro, della ambizione mascherata di Antonio e di Lepido. Esortavanlo con lettere la madre ed il padrigno a non mettere in campo alcuna pretesa, ma a condurre una vita privata ed oscura; altri lo consigliavano in vista della sorte funesta di Cesare, a rinunziare perfino alla adozione; altri volevano che si ritirasse tra le truppe che nella Macedonia trovavansi, le quali ben affette erano a Cesare, e che accompagnare lo dovevano nella guerra contra i Parti. Ottaviano sprezzò questi avvisi, e di nulla fu più sollecito che di recarsi in Italia onde vedere da vicino le

Stato degli affari; sbarcò ignoto tra Brindisi ed Otranto, ed esplorare sece i sentimenti degli abitanti e dei presidj di quelle due città. I soldati di Otranto lo ricevettero in corpo, e lo condussero nella città come in trionso; egli attestò loro la sua gratitudine, ed offerto avendo solenne sacrisizio agli Dei, dichiarossi siglio adottivo ed erede di Cesare, ed invece di Cajo Ottavio che era il primo suo nome, quello assunse di Cajo Giulio Cesare Ottaviano, assine di indicare la origine che traeva dalla samiglia degli Ottavii.

7. Il presidio di Brindisi che numerosissimo era e composto de' soldati destinati per la guerra Partica, non solo si affrettò ad offerire ad Ottaviano i proprj servigj, ma ad esso diede in mano tutti i viveri e tutte le munizioni guerresche, che Cesare aveva fatte raccogliere e che trasportare dovevansi in Oriente. Quell'uomo, che tutti gli storici hanno riconosciuto per uno dei più felici fino dal principio della di lui vita politica, e tutti gli adulatori si sono riuniti ad indicare come il principe più valoroso e più perfetto; ebbe allora la sorte avventurosa di intercettare il tributo annuale, che a Roma si mandava dalle provincie poste al di là del mare, ed il danaro altresì ed i viveri che destinati crano alle truppe della repubblica nella Macedonia. Questo fu realmente il primo passo, che egli sece per sovvertire la repubblica medesima, e rendersene padrone sotto il vano pretesto di vendicare la morte di Cesare. Era quell'atto un'offesa manifesta delle leggi, ed un delitto capitale; ma tutte d'ordinario le usurpazioni del sovrano potere cominciarono da grandi delitti. Circondato da uomini valorosi, e ben fornito di danaro e di viveri, passò nel mese di maggio a Napoli, e recossi a visitare Cicerone il quale, non bene soffrendo il despotismo di Antonio, allontanato erasi da Roma. Ben comprendeva Ottaviano, che la forza sola non poteva condurlo alla esecuzione de' suoi disegni, e che per abbattere un rivale, e guadagnare il senato ed il popolo, egli abbisognava della morale influenza de' talenti del più grande tra gli oratori. Cicerone al tempo stesso comprese che invano lottato avrebbe con Antonio, se trovato non avesse in Ottaviano un potente protettore; e questo serve a rendere bastantemente ragione della politica di lui condotta, senza andare cercando con Plutarco uno strano principio di affetto da Cicerone conceputo verso quel giovane principe per cagione di un sogno, nel quale veduto aveva Giove Capitolino stendere la mano ad Ottaviano, ed annunziare ai Romani, che padrone egli sarebbe della reppubblica, e porrebbe un termine alle loro guerre civili. Ognuno vede, che questo sogno, del quale Cicerone non ha mai fatto parola, non è stato finto se non dalla più vile adulazione, dacchè Ottaviano ebbe rovesciato la repubblica; e che Plutarco, troppo sollecito nel riferire i sogni, non ha lasciato di adottarlo, senza accorgersi dello scopo al quale quella inven-

zione politica era diretta. Cicerone nelle sue lettere ad Attico rende conto soltanto della visita che egli ricevette da quel giovane ambizioso, il quale da Cuma recossi sollecito a Roma, e nell'attraversare la Campania fu raggiunto dagli amici, dai parenti, dai liberti, e perfino dagli schiavi di Cesare, e dalla maggior parte de' veterani, ai quali dal di lui zio erano state assegnate terre in Italia. Molti tra i magistrati di Roma, gli usficiali della armata, ed una gran parte del popolo, uscirono ad incontrarlo; Antonio non si mosse, e neppure mandò alcuno dei di lui seguaci o domestici a complimentarlo sul suo arrivo; il che vedendo Ottaviano, mentre tutti censuravano la condotta del consolo, disse che a lui spettava come giovane e privato il recare i suoi omaggi ad un uomo, che maggiore era di età, ed il primo posto occupava della repubblica. Siccome però l'adozione sua riconoscere si doveva secondo le leggi dal pretore, tutti gli amici di Cesare invitò a recarsi la mattina seguente sul far del giorno nella pubblica piazza, affinche riuniti in buon numero assistere potessero a quella solenne cerimonia.

FINE DEL TOMO V.

## SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE DEL TOMO V.

TAV. I. Num. 1. I rionfo di Appio il bello, vincitore degli Etoli, del quale si è parlato nel volume precedente. Si è esposto il tipo di questa medaglia d'argento, riferita da Grevio nelle sue note a Floro, anche per la sua bellezza, e per l'idea che puo somministrare delle rappresentazioni tanto della testa di Roma galeata, quanto delle vittorie trionfali. Grevio si è fermato anche a considerare la forma greca della lettera P del PULCHER, della quale si trovano nelle medaglie altri esempi.

Num. 2. Testa da Seguin e da Grevio, che la ha riferita nelle sue illustrazioni a Floro, attribuita a Giugurta. La medaglia secondo l'avviso di Seguin medesimo è stata coniata d'ordine di Fausto Silla figlio del dittatore perpetuo, il perchè si vede in essa il nome di Fausto sottoposto ad una vittoria trionfante, e quello pure di Felica, che il dittatore affettava. Qualunque sia la fede che accordare si possa a questo monumento, di Giugurta si parla lungamente in questo volume, specialmente nelle pag. 6 e segg.

Num. 3 e 4. Teste di Mario. La prima è tratta da un'onice, gemma pubblicata da Fulvio Orsino nelle immagini degli uomini illustri e riferita anche da Grevio nelle note a Floro. Più autentica è certamente la seconda pubblicata da Visconti nella Iconologia Romana Tav. IV num. 3. Osserva opportunamente quel dotto antiquario, che la maggior parte dei

posti ritratti di Mario contenuti nelle collezioni iconograe, non si appoggiano se non a congetture vaghe, tratte dal carattere austero, ed anche rozzo di quelle teste; e e questo dee dirsi altresì della gemma di Fulvio Orsino. conti ha presentato come un monumento unico, il vero rito del rivale e nemico di Silla, tolto da una pasta antica retro, che egli ha veduto nella raccolta del prelato Casali, quale già l'aveva fatto incidere nel frontispizio della sua era su di una antica terra cotta trovata in Palestrina, stampata Roma nel 1794. Si vede in questo vetro il busto di Mario neato in profilo, rivestito di una clamide militare; e la zione C. MARIUS VII COSS. attesta la pertinenza della ra a quel celebre guerriero. Quell' erudito tuttavia non e la pasta, sebbene certamente antica, lavorata al tempo Mario medesimo, ma la attribuisce ad un artista del secondo el terzo secolo dell'era volgare, nella quale epoca ancora evano essere ben conosciuti i lineamenti di quell'illustre ano, giacchè Plutarco narrava di avere veduto a llavenna statua di Mario, nella quale molto al naturale era espressa igidezza e l'austerità di natura e di costumi, che a quello ttribuiva. Di Mario sovente è fatta menzione in questo me specialmente alle pag. 17 e segg.

Num. 5. Testa di Silla, riserita sulla scorta di una aglia d'argento da Fulvio Orsino, ed inserita pure da Grevio e sue note a Floro. Di Silla si parla in questo volume ;amente nelle pag. 29 e segg.

Num. 6. Silla e Pompeo Rufo. Medaglia riferita da conti nell'opera citata Tav. IV num. 5. Noi non conono, dice saviamente quello sorittore, altri ritratti autentici lilla, se non quelli impressi sulle medaglie d'argento co- d'ordine di Q. Pompeo Rufo di lui abbiatico, e quindi ono credersi a Silla capricciosamente attribuiti il busto di mo del palazzo Barberini in Roma, ed altro di bronso erto ad Ercolano. Quel dotto antiquario ha altresi fatto re, che due statue attribuite a Mario ed a Silla, dovevano tosto ascriversi a Menandro ed a Posilippo. La testa all'inro di questa medaglia non lascia alcun dubbio per la

iscrizione SY. COSS. Dall'altro lato vedesi la testa di Q. Pompeo Rufo; del quale si è parlato in questo volume alla pag. 100; di Silla dalla pag. 29 in avanti.

Num. 7, 8 e 9. Si espongono ancora sotto questi numeri altre medaglie di Silla, raccolte pure da Visconti nella Tav. citata sotto i num. 8, 9. e 10. Singolare dee reputarsi la medaglia da me esposta sotto il num. 7, perchè, come Visconti opina, presenta probabilmente l'impronta del suggello, sul quale Silla aveva fatto incidere la cattività del re de Numidi, della quale tutto il merito egli attribuivasi. Si vede di fatto su questa medaglia Bocco re della Mauritania, il quale in atto supplichevole, e con un ginocchio a terra, strignendo nella destra un ramo di ulivo, presenta a Silla Giugurta prigioniero colle mani legate dietro la schiena. Il questore romano togato sembra accettare dalle mani di Bocco il simbolo della pace. Nel rovescio della medaglia vedesi la testa di Diana Tifatina, al di cui tempio posto sul monte Tifate liberale di donativi su Silla, che tanti altri templi spogliati aveva delle loro ricchezze. Visconti crede di vedere nelle teste di Silla ciò che dice Plutarco delle di lui statue, che alcuna idea non davano della di lui ferocia, perchè mancava a que tratti il color bruno bronzato ed il colore giallastro agli occhi. -Grevio ha inserito nelle note a Floro due altre teste di Mario e di Silla, che diconsi tratte da due medaglie, ma non banno alcuna somiglianza colle più genuine ed accertate.

Num. 10. Testa di Mitridate, pubblicata anche questa dall'Orsino sulla fede di un tetradramma, e da Grevio riprodotta nelle note a Floro. Di Mitridate si parla in questo volume alle pag. 79, 80, 127 e segg.; 183 e segg.; 226 e segg.

Num. 11. Testa di Nicomede, esibita pure da Fulcio Orsino e riprodotta da Grevio nelle indicate illustrazioni. L' Orsino diceva di averla presa da una medaglia d'argento. Sebbene dubitare si possa della autenticità di queste due ultime teste, io ho creduto non inopportuno l'inscrirle a corredo di questa specie di iconologia, giacchè servono a dare alcuna idea di que' personaggi della storia. Di Nicomede si parla in questo volume alla pag. 160 ed altrova -- - pag. 6.

TAV. II. Num. 1. Testa di Cinna. Questa è una medaglia battuta per decreto del senato, pubblicata da Goltzia, e riferita pure da Grevio, nel di cui dritto vedesi una testa, che forse è di tutt'altri, e nel rovescio una figura togata in mezzo a due fasci colle acuri apposte in modo diverso dal consueto, e le parole all'intorno indicanti il secondo consolato di Cinna. Io ho inserito questo monumento, benchè dubitare si possa della genuinità del medesimo; e di fatto Visconti non ha esibito alcuna raporesentazione di quel console, del quale si fa menezione in questo volume alle pag. 113 e segg.

Num. 2 Insegne dei quindecemviri tratte da un rovescio di medaglia riferito da Kippingio nelle antichità romane alla pag. 275. Si vede un tripode con un ramo d'albero ed un uccello, e questo dicesi essere stato anche l'impronta del suggello di quella magistratura, istituita o piuttosto riformata ed aumentata da Silla come in questo volume si narra alla pag. 154. Io ho posseduto da lungo tempo una corniola gemmaria bellissima, e senza dubbio antica, la quale portava a un dipresso gli stessi emblemi, sebbene picciolissima ne fosse la dimensione.

Num. 3, 4 e 5. Teste di Giulio Cesars, tolte da Varie medaglie, esposte da Pitisco nelle sue note a Svetonio sotto i numeri 1, 2 ed 11 della prima di lui tavola. Io le ho raccolte onde far vedere le diverse forme, sotto le quali si sono rappresentate le immagini di quel grand' uomo. Di Cesare, delle di lui imprese e dei di lui trionfi ampiamente si ragiona in questo volume, specialmente alle pag. 176 e segg; 204 e segg.; 217 e segg.; 232 e segg.; 249, 252 e segg.; 301 e segg.; 314, 335, 352, 408 e segg.

Num. 6, 7 e 8. In questi tre rovesci di medaglie sono rappresentati tre dei trionfi di Cesare, descritti alla pag. 376 e segg. di questo volume. Il primo presenta un coccodrillo, simbolo del Nilo e dell' Egitto da Cesare soggiogato. Il secondo si riferisce alla vittoria riportata sopra Farnace ed al trionfo Pontico. Il dittatore in piedi sul carro trionfale, tiene colla destra un ramo di ulivo, colla sinistra regge le briglie di quattro animosi destrieri. La vittoria riportata nell' Africa contra Giubs

ed i Mauritani viene espressa nel terro con un carro trionfale, ed il trionfatore in eguale forma rappresentato col ramo di ulivo, ma invece di quattro cavalli veggonsi aggiogati quattro elefanti. Grevio che ha inserito que' rovesci nelle sue note a Floro, ha promesso, e quindi obbliato il quarto trionfo, o piuttosto il primo che quello era delle Gallie, in cui vedevansi il Reno il Rodano e l'Oceano ridotti in cattività.

Num 9 e 10. Si espongono in questi due rovesci i fastigi de' templi per dare una idea di quello che con decreto del senato era stato accordato a Cesare di erigere sovra la di lui casa, del che si è fatto cenno alla pag. 407 ed altrove. Grevio che queste medaglie ha riprodotto nelle sue note a Floro, ha preteso di inferire da queste rappresentazioni, che quell' onore era stato a Cesare accordato non come un semplice privilegio civico o relativo al pubblico ornato, ma bensì come un onore divino, riguardandosi Cesare qual Dio, giacchè ai templi soli riserbato era in addietro l'ornamento di que' fastigi.

Num. 11. Testa di M. Crasso, di quello cioè che perì nella guerra coi Parti, e del quale si parla più volte in questo volume, specialmente alle pag. 191, 193, 270 e segg. Questa medaglia viene riferita da Goltzio nei fasti e da Grevio; pure non si puo guarentire la genuinità della medesima.

Num. 12 e 13. Teste di Cicerone. La prima viene presentata da Grevio come l'immagine dell'oratore nel fiore della età sua; la seconda è tratta dal celebre cammeo in onice del museo Odescalchi Tom. I Tav. 27. Malgrado la fede che si è attribuita a que' monumenti, rimane ancora dubbio, quali fossero i veri lineamenti di Ciserone adulto, perchè ne la medaglia confronta col cammeo, nè questo ha alcuna somiglianza con quello che una volta apparteneva alla casa Chigi, da me veduto più volte e diligentemente esaminato, il quale pure credevasi portare la testa di Cicerone. Una testa di Cicerone assai giovane, e che ha tutti i caratteri di genuinità, è stata scoperta e pubblicata dall'eruditissimo P. Sanclementi, e da me pure riprodotta in altra mia opera: ma quella testa sembra a prima vista ridicola, perchè i capelli veggonsi in essa con molta cura acconciati e straos-

Ilinariamente innanellati. Questo mi induce a credere, che alcun lipo di verità contenga la medaglia di bronzo riferita da Grerio, nella quale pure vedesi la testa dell'oratore ricciuta e
pettinata con somma diligenza. Il confronto altronde delle
lue medaglie darebbe a credere, che quell'uomo grandissima
rura si prendesse dell'acconciatura de'suoi capelli. Di Cicerons
ovente si è trattato in questo volume, specialmente alle pag195, 209 e segg.; 215 e segg.; 237, 246 e segg.; 279 e
195, 302, 344, 354, 357, 358 e nel seguente vol. - pag- 113.

TAV. III. Delineazione del celebre tempio della Sibilla in Fivoli. Questa si espone su la scorta del bellissimo disegno esipito da Santi Bartoli nei monumenti dell'antico Lazio tanto come un saggio della eccellente architettura di que' tempi, giacchè ome tale è stato in tutte le età ammirato, ricopiato o imiato; quanto perchè delle Sibille si ragiona particolarmente in questo volume alla pag. 154 e segg. Albunea nominavasi, secondo alcuni scrittori, la decima delle Sibille, che i suoi oracoli rendeva presso Tivoli in una foresta vicino all'Aniene, o sia il Teverone, detta pure Albunea. Alcuni antichi la nominarono Albuna e vollero confonderla con Leucotoe ed anche con Matuta; altri la disseso Alta o piuttosto Alba, e non fuor di proposito si è creduto derivare quel nome dalla bianchezza delle onde spumanti del Teverone, che ancora oggidi si veggono nella celebre caduta di Tivoli.

TAV. IV. Per eguale motivo si è esposta una statua che si crele rappresentante una Sibilla, tratta pure dai monumenti dell'antico Lazio, disegnati ed incisi da Santi Bartoli. Non diconviene punto alla rappresentazione di una profetessa ispirata
lagli Dei l'atteggiamento di questa figura; non si puo tuttavia
accertare, che questa sia l'Albunea o la Tiburtina, giacchè molco venerata in Italia fu ancora la Cumana - - pag. 156.

TAV. V. Num. 1. Busto di una statua colossale di Pomco scoperto nel secolo XVI tra le ruine degli edifizi che cirondavano il di lui teatro. L'eroe è rappresentato nudo, secondo il costume dei greci, ma la clamide nella quale è inrolta una parte del braccio sinistro e la spada sospesa ad una cintura che scende sul petto, danno alla persona un aspetto militare, e sulla mano sinistra trovasi un globo sul quale dei veva poggiare una figura della Vittoria. Nel sermaglio della elamide vedesi pure una testa di Medusa, simbolo del terrore che sparso avevano le armi di Pompeo. Le medaglie servono a comprovare che questa è la vera immagiare di Pompeo; la testa insatti mostra quella tranquillità piena di dignità e di grazia, che gli antichi alla fisonomia di quell'eroe attribuirono.

Num. 2, 3, 4, 5 e 6. Io ho creduto di dovere esporre varic rappresentazioni della immagine di Pompeo il grande, alla di cui istoria sono consacrate molte pagine di questo volume. La di lui educazione con somma diligenza condotta anche in mezzo allo strepito della guerra sociale, che gli diede campo di istruirsi sotto il padre nell'arte militare; le virtù dei filosofi, da esso anche nella giovinezza praticate, la di lui somma popolarità, il coraggio da esso in varie occasioni esternato, la di lui grandezza d'animo, la di lui politica, la di lui ambizione medesima, detta da Montesquieu più lenta e più dolce di quella di Cesars; le strepitose di lui vittorie riportate contra i pirati nell'Oriente e nell'Asia, per le quali su detto che prese aveva 1500 città, 700 vascelli e soggiogati 13 milioni d'uomini, e per le quali nei frammenti di Sallustio trovasi paragonato ad Alessandro il grande; le di lui sventure medesime e la di lui morte, compianta perfino dai di lui nimici; tutto servì a renderlo uno dei personaggi più celebri della antichità. Io ho qui rammemorato le principali epoche della di lui vita, perchè servono alla dichiarazione dei rovesci delle medaglie da me riferite sulla scorta non maí fallace della Iconologia Romana di Visconti. Que' satti altronde veggonsi più ampiamente descritti in questo volume medesimo, e specialmente alle pagine 158 e segg.; 175, 192 e segg.; 226 c segg.; 139, 265, 274 e segg.; 294, 300 e segg.; 336, 343 e segg.

Visconti ha riunito in una tavola molte medaglie di Pompeo, sebbene di epoche e di fabbriche differenti, perchè il complesso loro serve a dare una idea più compiuta e più esatta della fisonomia di quel grand' uomo, che difficilmente potrebbe presentare un solo ritratto. Egli reputa più espressive le teste, che io ho riferito sotto i numeri 3 e 5. La medaglia sotto il num. 3 è di bronzo e del genere degli assi, coniata d'ordine di Sesto figlio di Pompeo il

grande; si vede in essa da un lato la testa di Gisso, dall' altre la prora di una nave, e siccome il Giano e imberbe contro il consueto (sebbene io in quest' opera abbia già presentato altri esempi di Giani non barbati ), congettura quel dotto antiquario, che si sia dato quel carattere al ritratto di Pompeo, il che egli prova ancora col confronto di altre medaglie, e di quella specialmente da me esibita sotto il num 5. Questa presenta la testa di Province in profilo col lituo o bestone augurale innanzi alla testa, ed un picciolo vaso di dietro, simboli della d'gnità sacerdotale dell'eroe. Nel revescio si vede Nettuno o piuttosto Pompeo medesimo sotto la forma di que! Dio che con una mano sostiene l'oplustro o l'insegna di un vascello, e con un piede preme la prora di una nave, il che Fisconti crede allusivo alla vittoria da Pompeo riportata sui pirati. Le figure laterali a quella di Nettuno in questo rovescio, rappresentano la pietà fraterna di alcuni abitanti di Catania, che su le loro spalle trasportarono i parenti e i compagni loro, onde sottrarli alla eruzione dell' Etna ed all'incendio della loro città. Opinano alcuni che questo rovescio sia stato con affettazione adottato dal figlio di Pompeo per formare una specie di contrasto colle medaglie di Cesare e di Ottavio, su le quali vedevasi Enea portante sulle sue spalle il padre, il figlio e gli Dei domestici, affine di sottrarli all' incendio di Troja. In altra medaglia vedesi parimenti la testa di Pompeo poco dissimile dalla riferita, circondata dagli attributi di Nettuno, e nel rovescio scorgesi un vascello alla vela col nome di Q. Nasidio ammiraglio di Sesto Pompeo, che lo abbandonò nelle sue sciagure. Osserva Visconti, che Sesto, ansioso di esprimere nelle medaglie la sua potenza marittima, era tuttavia geloso di conservare la memoria paterna, e di rappresentare il di lui padre medesimo, non già come uomo mortale, ma come il Dio Nettuno fratello di Giove. Osserva pure, che quelle medaglie benchè portino il nome di Sesto Pompeo, non possono eccitare alcun dubbio, che le teste in esse rappresentate quelle sieno di Sesto medesimo, perchè Sesto trovavasi in allora in età giovanile, alla quale non converrebbe punto il carattere di quelle teste.

I numeri 2 e 4 presentano due medaglie di bronzo di Pompejopoli, sulla prima delle quali vedesi in profilo la testa di Pompee colla leggenda del di lui nome in greco, ed il rovescio contiene la figura della città personificata assisa con un torso di figura ai suoi piedi, che quello sembra di un fiume. La seconda porta pure nel rovescio una figura di donna sedente, forse di città, con un'asta nella sinistra ed una vittoria nella destra e l'eguale iscrizione greca dei Pompejopoliti. Altre medaglie d'argento battute in Ispagna d'ordine dei figli di Pompeo, portano pure la testa del padre loro; tale è quella da me esibita sotto il num. 6. Essa è battuta d'ordine di Gneo, il primogenito di que due figli, e nel rovescio vedesi la Spagna personificata, che sta sopra un mucchio o una congerie d'armi, e riceve il giovane Gneo in atto di sbarcare da un vascello veneudo dall' Africa. Questa medaglia è tratta dal gabinetto del sig, Gosselin, e si legge in essa il nome del proquestore Minazio Sabino, il che conserma l'opinione di Eckhel, che quelle medaglie fabbricate fossero in Ispagna all'epoca della guerra dei figli di Pompeo contra Cesare. In altra medaglia che Visconti ha riferita sotto il num. 13, e che è stata battuta sotto lo stesso Minazio colle medesime leggende, la testa di Pompeo Magno vedesi barbata, il che si crede introdotto solo affine di mostrare un segno di tristezza e di duolo. Nel rovescio vedesi pure una regione personificata, e Visconti dubita che una terza figura, certamente allegorica, con una corona merlata sul capo, sia l'Italia che domanda il giovane Pompeo.

Num. 7, 8, 9, 10 e 11. Figli di Pompeo il grande. Cinque mogli ebbe Pompeo, Antistia, che sorzato su a ripudiare per ammogliarsi con Emilia nuora di Silla, allora incinta del primo di lei marito, e che mort in quel parto; Mucia figlia di Scevola, dalla quale separossi con divorzio a cagione del di lei libertinaggio; Giulia figlia di Cesare, e Cornelia figlia di Metello Scipione, e vedova del giovane Crasso. Gneo e Sesto nacquero da Mucia. Nella medaglia sotto il num. 7 vedesi da un lato la testa in profilo di Sesto, circondata da una corona civica colla leggenda: MAG. PIUS. IMP. ITER., alla quale si attacca quella del rovescio PRAE. CLAS. ET OR. MARIT. EX SE., cioè Magnus Pius imperator iterum praesectus classis et orae maritimae es Senatus consulto. Le due teste che veggonsi in questo rovescio si attribuiscono da Visconti, l' una a Pompeo il grande, l'altra a Gneo di lui primogenito. Potrebbe ragionevolmente supporsi,

che rappresentati sossero in quelle teste i due fratelli, giaochè non si vede chiara la rassomiglianza di una di esse con quelle di Pompeo il grande da me riserite. La testa di Gneo compare ancora nel num. 8 e nel 9; e nell'11, oltre la testa medesima nel dritto, veggonsi ancora due teste nel rovescio, l'una barbata, l'altra imberbe, che attribuire si possono ai due fratelli, qualora il tripode, insegna dei quindecemviri, non faccia aggiudicare una delle due a Pompeo il grande, che sarebbe rappresentato in quella testa troppo giovane, laonde con maggiore fondamento si ascriverebbe quella testa a Sesto di lui siglio minore. Liebe nella Gotha Numaria ha pubblicato una medaglia d'oro di Sesto Pompeo, nella quale la testa dei due sigli è disposta in modo assatto diverso, ma Visconti dubita che quella medaglia sia l'opera di un falsario. Dei figli di Pompeo si parla a lungo in questo volume, specialmente alla pag. 385 e segg. Di Sesto in particolare si riferiranno le vicende e la morte nel volume seguente.

Osserverò di passaggio che il sig. Fea si è ssorzato di provare in alcune osservazioni sulla statua detta di Pompso, della quale io ho esposto il busto, non essere essa appartenente a quell'illustre romano; ma Visconti in una lunga nota ha provato non essere ben fondata la di lui opinione, tanto più che quella statua su scavata senza dubbio presso la basilica di S. Lorenzo, innalzata in tempi posteriori sul teatro medesimo di Pompeo; non potendosi fondare alcun argomento in contrario su di una supposta diversità di carattere tra la testa ed il corpo della figura, e sulla maniera in cui la testa è stata collocata sul busto, la quale solo proverebbe mancanza di abilità o di cura dell'artefice, che la statua ristaurò al tempo di Augusto, o forse piuttosto all'epoca di Filippo o di Teodorico. Sono bensì maneanti di autenticità altre figure, che nelle collezioni si annunziano come ritratti di Pompeo, quella tra le altre stampata nella Raccolta di Caylus Tom. I Tav. 67, e la statua posta nella vilia di Castellazzo presso Milano, che si è voluta ar passare alcuna volta per quella modesima, al piode della quale Cesare su trucidato.

Chiuderò questo articolo, inserendo per intiero la famosa

iscrizione riferita da Plinio, che tutti rischiara i fatti gloriosi di Pompeo accennati in que' monumenti, e che l'antiquario da me più volte citato riguarda come il più sublime frammento della letteratura latina, che in questo genere si sia prodotto, perchè la nobile semplicità della elocuzione si trova in esso proporzionata alla grandezza dell'argomento. La iscrizione, da me citata anche nel testo della storia, è la seguente:

Gneus Pompeius magnus, imperator, bello triginta annorum confecto, suis, sugatis, occisis, in deditionem acceptis hominum centies vicies semel, centenis octoginta tribus millibus; depressis and coptis navibus septingentis quadraginta sex; oppidis, castellis mille quingentis viginti octo in sidem receptis; terris a Macoti lacu ad Rubrum mare subactis, volum merito Minervae. - pag. 160.

TAV. VI. Num! 1. Sepolero di Lucullo, o sia vestigio di quel sepolero che si vede presso la porta Tusculana ora di S. Pietro di Frascati nel recinto di una casa privata. Questo è tratto da una tavola dei vestigi dell'antico Lazio incisi da Santi Bartoli. Presso questo d'ammento ai è pure delineata una specie di tessera col nome di L. Jaucullo figlio di altro Lucullo, trovata nel luogo medesimo.

Num. 2. Avanzi di una villa di Lucullo nella campagna di Frascati, volgarmente detta la Grotta di Lucullo o il Centrone.

Num. 3. Altri avanzi o ruine delle ville di Lucullo, che si incontrano ne' campi tra Marino e Frascati. Questa come pure la precedente figura sono tratte dalle citate tavole di Santi Bartoli.

Num. 4. Avanzi di un teatro nella Campania, il quale viene attribuito a Lucullo, e che forse apparteneva ad una di lui villa. Questo è stato disegnato da Bougean ed inciso da Morelli tra gli antichi monumenti esistenti fra Pozzuoli e Cuma. Di Lucullo e della di lui magnificenza si è parlato in questo volume alla pag. 210 e segg. - - - - pag. 210.

TAV. VII. Num. r. Facciata del sepolero della famiglia dei Pompej, scoperto nella via Appia entro le mura di Roma avanti di uscire dalla porta Capena, disegnata da Pirro Ligorio, e tratta dai manoscritti della Biblioteca Vaticana. Le iscrizioni indicano le ceneri di quindici Sesti Pompej, di due Antiochi

amtuarj o economi o spenditori della famiglia, di una Sestilia, che visse solo 16 anni, di un Diomede, forse liberto, tappezziere della famiglia, di un Sesto Giunio, Cubiculario. di una Pompea Melissa, di altra Pompea liberta, di Sesto Nerio e di Pompea Placidia. Questo sepolero è stato pubblicato da Santi Bortoli nella sua collezione degli antichi sepoleri ovvero mausolei romani, illustrati dal Bellori.

Num. 2. Colonna detta di Pompeo presso Alessandria disegnata da Dalton, e riprodotta dal Signor White nella sua recente opera intitolata Aegyptiaca, or Observations on Antiquities of Egypt, la di cui prima parte altro non è se non la illustrazione di quella colonna. Il piedestallo è dell'altezza di 10 piedi, pollici 5 e mezzo; la base di 5, pollici 9 e tre quarti, il fusto di 66, pollici 1 e tre quarti, il capitello di 9, pollici 7, il che in totale dà l'altezza di piedi 92 al disopra del suolo, mentre il diametro della colonna è di piedi 9, pollici 1. lo mi sono fatto sollecito di riferire questo dimensioni, perchè sono le più esatte, come la figura è anche la migliore, che finora siasi veduta, non potendosi fare alcun conto delle antiche, ed anche di quella esposta nel viaggio dei signori Wheler e Spon. Da questa figura genuina potrà raccogliersi, se come dice il signor White, questo monumento possa asserirsi di bellissima architettura greca, e per conseguenza eretto solo dopo la introduzione delle arti della Grecia nell' Egitto - - - - - - - - - - - pag. 349.

TAV. VIII. Num. 1. Testa di Marco Bruto, pubblicata da Visconti come tratta da un busto in marmo pario, che trovasi nel museo Capitolino. Quel dotto antiquario scorge in questo ritratto la fisonomia magra e smunta, che Cesars ravvisava non senza timore in Bruto al dire di Plutarco. Osserva a questo proposito quell' antiquario, che sebbene solleciti fossero gli amici di Cesare di distruggere le statue e le immigini dei di lui uccisori, molte tuttavia se ne conservarono, di una delle quali posta nella piazza pubblica di Milano fa mensione Plutarco nel parallelo di Dione con Bruto; ed Augusto che non fece abbattere la statua di Milano, diede elogi ad un untico questore di Bruto, il quale secondo Ap-

Stor. d'Ital. Vol. V.

piano conservava nella propria casa il ritratto di quello zelante repubblicano.

Num. 2 e 3. Medaglie nelle quali vedesi la testa di Marco Bruto. In quella d'oro sotto il num. 2 vedesi la testa con poca barba in mezzo ad una corona civica colla leggenda BRUTUS IMP. Nel rovescio compare un trofeo innalzato su le prore di alcuni vascelli, simbolo delle vittorie riportate dalle flotte di Bruto e di Cassio, colla leggenda: CASCA LONGUS. Quella sotto il num. 3 porta da un lato la testa di M. Bruto col di lui nome, e quello di Lucio Pletorio Cestiano, che probabilmente fece battere la moneta, investito essendo di quella autorità in vigore del posto che occupava nell'armata di Bruto. Questa medaglia d'argento presenta nel rovescio il berretto della libertà, e i due pugnali di Bruto e di Cassio colla leggenda, che richiama la memoria delle idi di Marzo. Di Bruto e di Cassio, e della ardita loro impresa si ragiona in questo volume alla pag. 401 e segg.

Num. 4. Testa di Cassio tratta da una medaglia riferita da Grevio nelle sue note a Floro. Questa medaglia riusciva a Grevio stesso molto sospetta, perchè egli pure confessava non trovarsi tra le antiche alcuna moneta di Cassio; ma egli la trasse dalle immagini di Fulvio Orsino della famiglia Cassio, e solo come dubbia la espose. Lo stesso dicasi di altre immagini, che io ho tratte da Grevio, da Gronovio e da Orsino, sempre indicando le fonti, dalle quali le ho ricavate.

Num. 5. Testa di Gneo Domizio Enobarbo, figlio di quel Lucio, che molto figurò come partigiano illustre di Pompeo, e che peri in conseguenza della battaglia di Farsalia, come si è detto in questo volume. Il figlio si diede poscia al partito dei congiurati, e di esso pure si parla in questo volume e nel seguente. Quella che si presenta, è una medaglia d'oro rarissima, pubblicata per la prima volta dal P. Audifredi, e riprodotta da Visconti, che la crede battuta all'epoca in cui Domizio fu informato della morte di Cassio e di Bruto, e poli riguardarsi come il capo del partito repubblicano. La te-2 è interamente calva, e porta all'intorno il cognome di mobario; il nome di Gneo Domizio figlio di Lucio impentore trovasi

intorno al rovescio, colle lettere NEPT. indicanti Nettuno, il di cui tempio vedesi in quel rovescio delineato.

Num. 6. Testa di Q. Labieno Partico. Questi è il figlio di quel Labieno che guerreggiò in Africa con Scipione contra Cesare, e perì alla battaglia di Munda pugnando per i figli di Pompeo. Quinto Labieno passò in seguito sotto le insegne degli uccisori di Cesars, e su spedito ad Orode re dei Parti per chiedere soccorsi contra i triumviri. Egli su, che a quel principe Arsacide consigliò l'invasione dell'Asia minore e della Siria, dove poi su sorpreso da Ventidio al piede del inonte Tauro, e messo a morte d'ordine di quel comandante. Di esso si fa taluna volta menzione nel volume seguente. La tmedaglia d'argento esposta è rarissima, e porta da un lato la testa ed il nome di Quinto non già imperatore Partico, come Visconti ha giudicato, ma Partico per le vittorie riportate coi Parti, ed acclamato dalle truppe in quella occasione imperatore; ne se altrimenti fosse, si vedrebbe la parola PAR-THICUS anteposta a quella di IMP. Nel rovescio si vede il tipo di un cavallo bardato, che probabilmente si riferisce ai Parti, la di cui cavalleria cagionava ai Romani tenrore.

Num. 7. Testa di Lucio Munazio Planco, del quale si parla a lungo in questo volume, e si parlerà più ancora nel seguente, siccome d'uomo che giunse al colmo degli onori e delle dignità sotto Giulio Cesare, sotto Marc' Antonio e sotto Ottavio. Cicerone lo ha altresì rappresentato come uomo di gram merito nella letteratura. La medaglia di bronzo esposta sotto questo numero è pure rarissima; essa è tratta dal gabinetto del signor d'Ennery, e Visconti opina che sia stata battuta non già per servire di moneta, ma bensì di tessera o biglietto di entrata agli spettacoli, che da Planco consolo si davano al popolo. Singolare è la forma della testa, che si vede da un lato colla leggenda PLANCUS COSS., e nel rovescio si vede la corona civica, che Planco aveva fatto tributare dal senato ad Ottavio colla leggenda S. P. Q. R. OB. CIVES. SERVATOS.

Num. 8. Busto di Marco Antonio, che trovavasi nel secolo XVI in Roma, e che ora è passato nella galleria di Pirenze, pubblicato per la prima volta da Visconti nella Iconologia Romana Tav. VII num. 5 e 6. Num. 9. L'autenticità di quella testa, o sia la ragionevolezza colla quale è stata attribuita a Marc'Antonio, viene confermata da questa medaglia d'argento di bellissimo lavoro, che da
un lato porta la testa di Antonio medesimo, e dall'altro, non già
come dice Visconti, quella del di lui col'ega Ottavio, ma bensi
un troseo militare. La leggenda del dritto è: M. ANTON. IMP.
AUG. TRI. VIR. R. P. C. il che si interpreta triumvir Respublicae constituendae. Di M. Antonio si parla in questo volume alle
pag. 419 e segg.; 429 e segg.; e più a lungo nel sesto volume.

Num. 10. M. Antonio giovane o sia Antillo, figlio di Marc'Antonio. Fu questi il primogenito dei figli, che Marc'Antonio ottenne da Fulvia. Il nome di Antillo non si considerò che come un diminutivo di Antonio. Dopo la morte del padre su strappato dalla statua di Giulio Cesare, che abbracciata aveva come luogo d'asilo, e messo a morte d'ordine di Ottaviano. Questa medaglia d'oro rarissima, battuta in Alessandria circa 31 anni avanti l'era volgare, presenta da un lato la testa del padre, augure, imperatore, e console designato per la terra volta, e triumviro per la sistemazione della repubblica; dall'altro la testa di Antillo cella leggenda M. Antonio figlio di Marco.

Num. 18. Lucio Antonio fratello di Marco, che su tribuno del popolo al tempo della uccisione di Cesare, che comandò la cavalleria alla battaglia di Modena, e giunse al consolato dopo quella di Filippi. Questa è appunto una delle medaglie d'argento battute nel di lui consolato, nella quale vedesi da una parte la testa di Marc' Antonio col di lui nome, e quella di M. Nerva proquestore provinciale, e dall'altra la testa di L. Antonio col di lui nome.

Num. 12. Testa del triumviro Lepido, di cui si parla in questo volume alle pag. 419 e segg.; 431, e più a lungo ancora nel sesto volume. Quella immagine ci è stata conservata in una medaglia d'argento, nella quale si vede da una parte la testa di Ottavio colla leggenda: CÆSAR IMPERATOR, THIUMVIR REIPUBLICÆ CONSTIT'ENDÆ, e dall'altra la testa di Lepido medesimo colla leggenda: LEPIDUS PONTIFEN MAXIMUS TRIUMVIR ec. Si trovano ancora al-

cune medaglie di Lepido, che portano nel rovescio la testa di Marc' Antonio, invece di quella di Ottavio. I medaglioni di bronzo che si suppongono battuti a Cos sotto l'autorità di certo Nicia, di uno dei quali Grevio ha esposto la figura col nome di M. Lepido in greco, sono probabilmente lavori di un falsario. Io mi sono dunque attenuto a questa sola come più autentica, pubblicata anche da Visconti. - pag. 401.

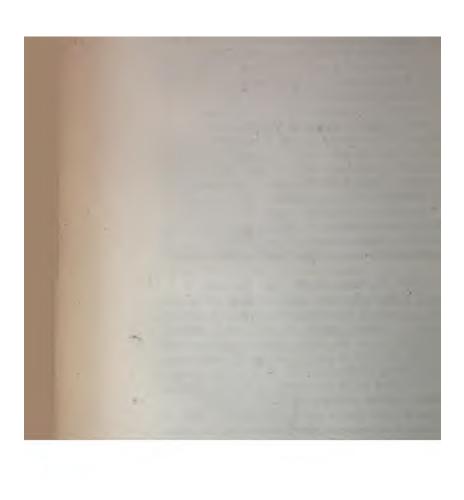

## T A V O L A SINOTTICA DEL TOMO V.

## CONTINUAZIONE DELLA PARTE I1. DEL LIBRO II.

| CAPITOLO | XXXV. | $\mathbf{D}_{	ext{ella}}$ | storia | di R   | oma  | ę dell | a Italia | dal |
|----------|-------|---------------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----|
|          |       | princi<br>midic           |        | o alla | fine | della  | guerra   | Nu- |

|            | midica.                                               |    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>S</b> . | 1. Nuovi consoli eletti in Roma. Calpurnio Bestia     |    |
|            | attacca Giugurta e vende la pace Pac.                 | 6  |
|            | 2. Osservazione sui viaggi rapidi de' Romani. Giu-    |    |
|            | gurta viene in Roma citato dal popolo e fa            |    |
|            | uccidere Massiva. Postunio viene spedito nel-         |    |
|            | P Africa                                              | 8  |
|            | 3. Metello passato in Africa ripara i torti che fatti |    |
|            | aveva a quell' impresa l' imperizia di Postu-         |    |
|            | mio. Prime di lui mosse contra Giugurta »             | 14 |
|            | 4. Assedio di Zama. Trattative di pace. Continua-     |    |
|            | zione della guerra. Imprese di Mario »                | 17 |
|            | 5. Rivalità insorta tra Mario e Metello. Congiura     | •  |

| contra Giugurta scoperta e mandata a voto.             |
|--------------------------------------------------------|
| Mario è fatto console Pag. 21                          |
| 6. Sventurata spedizione di Longino nella Gallia       |
| Narbonese. Mario riunisce una poderosa ar-             |
| mata. Nuove imprese di Metello nell' Africa.           |
| Mario giugne ad Utica e Metello torna in               |
| Roma e trionfa 23                                      |
| 7. Azioni gloriose di Mario. Presa di Capsa e di       |
| Moluca                                                 |
| 8. Silla in Africa. Continuazione della guerra con     |
| Giugurta e con Bocco                                   |
| 9. Viaggio di Silla nella Mauritania. Ambasciata       |
| di Bocco ai Romani 51                                  |
| 1'o. Trattative intavolate con Bocco. Negoziazione di  |
| Silla con quel re. Prigionia di Giugurta. Fine         |
| della guerra Numidica                                  |
| CAPITOLO XXXVI. Della storia di Roma dalla fine della  |
| guerra Numidica fino alla disfatta dei Teutoni.        |
| S. 1. Presa di Tolosa. Rapacità di Cepione             |
| 2. Divisione della Numidia. Continuazione della        |
| guerra nelle Gallie. Disfatta totale delle ar-         |
| mate romane sotto Mallio e Cepione », 40               |
| 3. Giudizio e condanna di Cepione. Formazione di       |
| una nuova armata                                       |
| 4. Mario console per la seconda volta. Di lui trionfo. |
| Morte di Giugurta. Nuove leggi popolari » 43           |
| 5. Prime imprese di Mario nella Gallia. Valore di      |
| Silla. Principio della guerra cogli schiavi in         |
| Italia ed in Sicilia                                   |
| 6. Mario rieletto console. Tristo stato delle cose     |
| pubbliche in Roma                                      |
| 7. Continuazione della guerra nelle Gallie. Escava-    |
| zione della fossa Mariana.Disfutta degli Am-           |
| broni                                                  |
|                                                        |

|                                                                        | 457       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8. Disfatta totale dei Teutoni. Nuova elezione di                      |           |
| Mario al consolato. Note cronologiche PAG.                             | <b>56</b> |
| 9. Di Mario e di Silla. Altri avvenimenti di Roma. »                   | 59        |
| CAPITOLO XXXVII. Della storia di Roma dalla disfatta                   | _         |
| dei Teutoni fino al principio della guerra degli<br>alleati o sociale. |           |
| §. 1. Delitti straordinarj commessi in Roma. Invasione                 |           |
| dei Cimbri e loro progressi. Arrivo di Mario                           |           |
| all' armata romana                                                     | 6t        |
| n Vittoria de' Romani e disfatta totale dei Cimbri. »                  | 64        |
| 3. Trionfo di Mario e di Catulo                                        | 68        |
| 4. Continuazione e fine della guerra cogli schiavi . »                 | 69        |
| 5. Dissensioni insorte in Roma durante il sesto con-                   |           |
| solato di Mario.Metello esiliato »                                     | 7 t       |
| 6. Movimenti sediziosi eccitati da Saturnino. Guerra                   |           |
| interna.Morte dei sediziosi                                            | 75        |
| 7. Giuochi solenni celebrati in Roma. Richiamo di                      |           |
| Metello. Mario alla corte di Mitridate»                                | 78        |
| 8. Affari della Spagna                                                 | 80        |
| 9. Rivalità crescente tra Silla e Mario. Origine                       |           |
| della guerra sociale o degli alleati »                                 | 8 t       |
| 10. Spettacoli dati da Silla. Cominciamento della                      |           |
| guerra sociale. Note cronologiche »                                    | 84        |
| CAPITOLO XXXVIII. Della storia di Roma dal principio                   |           |
| della guerra sociale fino alla morte di Mario.                         |           |
| §. 1. Druso tribuno del popolo. Di lui imprese e di                    |           |
| lui morte                                                              | 87        |
| 2. Disposizioni prese per la guerra sociale                            | 9t        |
| 3. I Romani sono vinti in varj incontri e perdono                      |           |
| alcuni de' loro duci                                                   | 92        |
| 4. Continuazione delle perdite de' Romani. Prime                       |           |
| loro vittorie                                                          | 94        |
| 5. Legge Giulia. Continuazione della guerra »                          | 96        |
| 6. Affari interni di Roma                                              | 97        |

| •                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vittorie de' Romani. Movimenti sediziosi in                                                                                                                |
| RomaPAG. 98                                                                                                                                                |
| 8. Silla si muove colla sua armata alla volta di                                                                                                           |
| Roma. Combattimento nella città. Fuga di                                                                                                                   |
| Mario                                                                                                                                                      |
| 9. Leggi di Silla. Condotta da esso tenuta in Roma.                                                                                                        |
| Proscrizioni                                                                                                                                               |
| 10. Avventure di Mario durante il di lui esilio n 106                                                                                                      |
| 11. Partenza di Silla. Turbolenze suscitate da Cinna. » 111                                                                                                |
| 12. Cinna si pone alla testa di una grande armata.                                                                                                         |
| Ritorno di Mario. Blocco di Roma » 113                                                                                                                     |
| 3. Roma apre le porte a Cinna e ai di lui compa-                                                                                                           |
| gni. Nuove stragi e nuove proscrizioni » 116                                                                                                               |
| 14. Continuazione delle turbolenze. Cinna e Mario                                                                                                          |
| consoli                                                                                                                                                    |
| 15. Morte di Mario                                                                                                                                         |
| CAPITOLO XXXIX. Della storia di Roma dalla morte di                                                                                                        |
| Mario fino alla elezione di Silla in dittatore                                                                                                             |
|                                                                                                                                                            |
| perpetuo.                                                                                                                                                  |
| • •                                                                                                                                                        |
| \$. 1. Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.                                                                                                    |
| \$. 1. Cinna si associa il giovane Mario nel consolato. Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in                                                       |
| \$. 1. Cinna si associa il giovane Mario nel consolato. Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in Asia ed ucciso da Fimbria                             |
| \$. 1. Cinna si associa il giovane Mario nel consolato. Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in                                                       |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| \$. 1. Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.  Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in  Asia ed ucciso da Fimbria                           |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |
| <ol> <li>Cinna si associa il giovane Mario nel consolato.         Vittorie di Silla. Valerio Flacco spedito in         Asia ed ucciso da Fimbria</li></ol> |

| macria Roma. Sula lo allacca en e respinto.            |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Crasso a vicenda batte Telesino. Crudeltà di           |   |
| Silla coi prigionieri                                  | ) |
| 7. Presa di Preneste e de Norba. Proscrizioni di       |   |
| Silla                                                  |   |
| 8. Pompeo sottomette la Sicilia. Assassinj in Roma.    |   |
| Silla dinatore perpetuo                                |   |
| 9. Note cronologiche. Osservazioni sulla Gallia Ci-    |   |
| salpina                                                |   |
| CAPITOLO XL. Della storia di Roma dalla dittatura per- |   |
| petua di Silla fino alla di lui morte.                 |   |
| \$. 1. Cominciamento della dittatura di Silla » 153    |   |
| 2. Leggi e regolamenti di Silla. Quindecemviri. Delle  |   |
| Sibille e dei libri Sibillini                          |   |
| 5. Trionfo di Silla. Spettacoli                        |   |
| 4. Vittorie di Pompeo nell'Africa. Silla è fatto con-  |   |
| solo. Rimasto vedovo di Metella, si ammoglia           |   |
| con Valeria                                            |   |
| 5. Trionfo di Pompeo. Prime azioni notabili di Ce-     |   |
| sare                                                   |   |
| 6. Silla abdica la dittatura                           |   |
| 7. Nuovi consoli eletti. Morte di Silla, n 164         |   |
| CAPITOLO XLI. Della storia di Roma dalla morte di      |   |
| Silla fino al termine della guerra nella Spagna.       |   |
| §. 1. Imprese di Lepido. Di lui mire ambiziose. Di     |   |
| lui rivolta e di lui morte                             |   |
| 2. Avventure di Sertorio nella Spagna e nell' Afri-    |   |
| ca                                                     |   |
| 5. Di lui ritorno nella Lusitania e di lui prime vit-  |   |
| torie. Egli si oppone a Mctello n 171                  |   |
| 4. Guerra nella Spagna. Artifizi di Sertorio. Dise-    |   |
| gni di Metello mandati a voto. Pompeo vie-             |   |
| ne nominato al comando nella Spagna. Nuo-              |   |
| ve dissensioni in Roma                                 |   |
| TO INDSCRIPTORE OF AUTHOR                              |   |

| 5. Cesare s'imbarca per Rodi. Viene catturato in       |
|--------------------------------------------------------|
| mare dai pirati, che poscia giunto a Perga-            |
| mo fa crocifigere PAG. 178                             |
| 6. Primi fatti di Pompeo nella Spagna. Sertorio        |
| prende Laurona. Nuove turbolenze in Roma » 178         |
| 7. Continuazione della guerra tra Sertorio, Pom-       |
| peo e Metello. Sertorio offre di deporre le            |
| armi. Trattato da esso conchiuso con Mitri=            |
| date                                                   |
| 8. Guerra di Servilio e di Marc' Antonio coi pirati.   |
| Guerra di Lucullo con Mitridate 184                    |
| g. Sertorio viene assassinato dai congiurati. Fine     |
| della guerra nella Spagna. Note cronologiche. » 186    |
| CAPITOLO XLII. Della storia di Roma e dell' Italia dal |
| fine della guerra della Spagna fino alla cospi-        |
| razione di Catilina.                                   |
| S. 1. Guerra dei Romani cogli schiavi insorti sotto la |
| condotta di Spartaco. Pompeo e Crasso consoli. » 189   |
| 2. Discordia tra Crasso e Pompeo. Ristabilimento       |
| della censura. Nuovi consoli eletti. Questura          |
| di Cicerone 193                                        |
| 3. Legge Gabinia. Spedizione di Pompeo contra i        |
| pirati. Egli compie con gloria quell' impresa. » 195   |
| 4. Legge Manilia. Pompeo viene investito di esteso     |
| comando sul mare e su tutte le provincie ro-           |
| mane                                                   |
| 5. Imprese di Lucullo nella Bitinia, nel Ponto e       |
| nell' Armenia. Di lui sciagure                         |
| 6. Prime azioni di Catilina. Cesare edile. Di lui li-  |
| heralità straordinaria                                 |
| 7. Cesare ravviva la fazione di Mario. Condanna        |
| dei partigiani di Silla. Congiura di Catilina. n 205   |
| CAPITOLO XLIII. Della storia di Roma dalla congiura    |
| di Catilina fino al primo triumvirato.                 |

| S. | 1. Consolato di Cicerone. Condotta da esso tenuta.   |
|----|------------------------------------------------------|
|    | Trionfo di Lucullo. Lusso eccessivo del me-          |
|    | desimo                                               |
|    | 2. Continuazione della storia della congiura di Ca-  |
|    | tilina. Scoperta della medesima. Catilina parte      |
|    | da Roma                                              |
|    | 3. Decreto del senato contra Catilina. Gli ambascia- |
|    | tori Allobrogi tentati dai congiurati, scoprono      |
|    | · la trama. Onori renduti in quell' incontro a       |
|    | Cicerone                                             |
|    | 4. Discussioni sulla pena da infliggersi ai capi dei |
|    | congiurati. Condotta tenuta da Cesare in quel-       |
|    | l' incontro                                          |
|    | 5. Gioventù di Catone                                |
|    | 6. Morte di alcuni congiurati. Tumulto eccitato nei  |
|    | comizj da Cesare e dai tribuni. Cesare viene         |
|    | privato della carica di pretore e quindi rista-      |
|    | bilito nella medesima                                |
|    | 7. Disfatta e morte di Catilina                      |
|    | 8. Cesare accusato ed assoluto. Viene eletto ponte-  |
|    | fice massimo. Ripudia Pompea di lui moglie.          |
|    | Occasione di questo ripudio                          |
|    | 9. Imprese di Pompeo nell' Oriente                   |
|    | 10. Ritorno di Pompeo in Roma. Di lui mire e di      |
|    | lui tentativi                                        |
|    | 11. Cesare nella Spagna. Di lui imprese in quella    |
|    | provincia e di lui ritorno in Roma. Forma-           |
|    | zione del primo triumvirato » 232                    |
|    | 12. Note ronologiche                                 |
|    | 13. Altri avvenimenti di Roma. Accusa di Verre.      |
|    | Dissidj tra Cesare e Catone. Supposti Indiani        |
|    | dati a Metello Celere dal re degli Svevi. Trionfo    |
|    | di Pompeo. Giuochi singolari. Controversie           |
|    | nen la conforma dogli etti di Domeso                 |

| CZFIIOLO ADIF. Della storia di Itolia dai primo di mir-   |
|-----------------------------------------------------------|
| virato fino alla morte di Crasso.                         |
| \$ 1. Cominciamento del triumvirato. Legge agraria.       |
| Altre leggi. Velario nel teatro. Trasporto di             |
| una dipintura a fresco PAG. 243                           |
| 2. Persecuzione suscitata a Cicerone da Clodio tri-       |
| buno del popolo. Distribuzione di alcune pro-             |
| vincie. Cicerone si allontana da Roma » 246               |
| 3. Avventure di Cicerone durante il di lui esilio.        |
| Catone è allontanato da Roma. Cesare parte                |
| per le Gallie. Altri fatti particolari di Roma. » 248     |
| 4. Prime imprese di Cesare. Disfatta degli Elvezj. n 252  |
| 5. Principio della guerra con Ariovisto » 254             |
| 6. Cesare supera Ariovisto. Cicerone torna in Roma. n 255 |
| 7. Continuazione della guerra nelle Gallie, delle         |
| vittorie e delle conquiste di Cesare » 257                |
| 8. Tolomeo Aulete ricorre ai Romani. Continua-            |
| zione della guerra nelle Gallie. Nuovi vantaggi           |
| riportati da Cesare. Pompeo e Crasso consoli. » 259       |
| 9. Scorreria eseguita da Cesare nella Germania.           |
| Egli concepisce il disegno di invadere la Bri-            |
| tannia                                                    |
| 10. Cesare passa nella Britannia. Di lui ritorno nel-     |
| l' Insubria. Legge Trebonia. Spettacoli dati da           |
| Pompeo in Roma 265                                        |
| 11. Seconda spedizione di Cesare nella Britannia.         |
| Morte di Giulia. Sollevazioni di diversi popoli           |
| nelle Gallie. Tumulti in Roma 267                         |
| 12. Continuazione delle dissensioni in Roma. Morte        |
| di Crasso                                                 |
| 13. Cenno sulla condotta tenuta da Crasso nella guerra    |
| contra i Parti                                            |
| CAPITOLO XLV. Della storia di Roma dalla morte di         |
| Crasso fino al principio della guerra civile.             |

| 1. Assassinio di Clodio. Pompeo solo console in            |
|------------------------------------------------------------|
| Roma. Giudizio e condanna di Milone Pas. 274               |
| 2. Continuazione della guerra nelle Gallie. Infelici       |
| imprese dei Romani in quella regione 276                   |
| 3. Nuove vittorie di Cesare. Imprese di Cicerone           |
| nella Cilicia                                              |
| 4. Cesare chiede di essere confermato nel comando          |
| delle Gallie e soffre un rifiuto. Finisce la               |
| guerra in quelle regioni e le riduce allo                  |
| stato di provincia romana                                  |
| 5. Prime dissensioni insorte apertamente tra Cesare        |
| e Pompeo. Ritorno di Cicerone dalla Cilicia. » 282         |
| 6. Continuazione delle contese tra Cesare e Pompeo.        |
| Decreti del senato contra Cesare. Origine della            |
| guerra civile                                              |
| 7. Note cronologiche                                       |
| 8. Osservazioni sulle guerre di Cesare nelle Gallie. n 289 |
| CAPITOLO XLVI. Della storia di Roma e dell'Italia dal      |
| principio della guerra civile fino all'ingresso di         |
| Cesare in Roma.                                            |
| S. 1. Disposizioni pigliate in Roma da Pompeo n 294        |
| 2. Primi passi di Cesare in Italia. Passaggio del          |
| Rubicone                                                   |
| 3. Cesare occupa Corfinio e diverse altre città » 297      |
| 4. Pompeo si ritira da Roma a Brindisi. Cesare lo          |
| insegue. Trattative di pace infruttuose. Fuga              |
| di Pompeo. Cesare occupa Brindisi » 300                    |
| 5. Cesare sottomette la Sicilia e la Sardegna. Si          |
| avvia verso Roma. Conferenza da esso tenuta                |
| con Cicerone                                               |
| 6. Cesare giugne sotto Roma. Simula intenzioni pa-         |
| cifiche a riguardo di Pompeo. Di lui politica. » 50        |
| CAPITOLO XLVII. Della storia di Roma e dell' Italia        |
| dall' ingresso di Cesare in Roma fino alla di lui          |
| elezione alla Dittatura.                                   |

| S. 1. Prime disposizioni date da Cesare in Roma. P AG. 308 |
|------------------------------------------------------------|
| 2. Di lui passaggio in Ispagna e cominciamento             |
| della guerra in quella regione. Cesare trovasi             |
| ridotto a tristo partito                                   |
| 3. Prime di lui vittorie. Conquista della Spagna.          |
| Presa di Marsiglia. Affari dell' Africa » 310              |
| 4. Cesare ritorna in Roma. Egli viene eletto ditta-        |
| tore e quindi console                                      |
| CAPITOLO XLVIII. Della storia di Roma dalla elezione       |
| di Cesare alla dittatura fino alla battaglia di            |
| Farsalia.                                                  |
| \$. 1. Cesare passa in Oriente. Preparativi guerreschi     |
| di Cesare e di Pompeo                                      |
| 2. Prime imprese di Cesare. Trattative di pace inu-        |
| tili. Arrivo delle legioni dall'Italia 316                 |
| 3. Cesare assedia Pompeo nel suo campo. Valore             |
| di Cassio Sceva 319                                        |
| 4. Pompeo attacca il campo di Cesare. Disfatta di          |
| questo presso Dirrachio. Egli passa nella                  |
| Macedonia e nella Tessaglia                                |
| 5. Pompeo lo insegue. Disposizioni prese per la            |
| battaglia di Farsalia                                      |
| 6. Ordine delle armate, avanti la battaglia » 528          |
| 7. Battaglia di Farsalia. Vittoria di Cesare. Di lui       |
| clemenza                                                   |
| 8. Predizioni supposte di quella battaglia n 555           |
| CAPITULO XLIX. Della storia di Roma dalla battaglia        |
| di Farsalia fino alla morte di Pompeo il                   |
| grande.                                                    |
| S. 1. Cesare insegue Pompco dopo la battaglia di Far-      |
| salia. Avventure di Pompeo                                 |
| 2. Dopo lungo errare Pompeo si risolve a passare           |
| in Egitto. Cesare si imbarca egli pure a quel-             |
| la volta, 558                                              |
|                                                            |

| 3. Arrivo di Pompeo sulle coste dell' Egitto. Egli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| viene colà assassinato PAG. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Cesare giugne pure in Egitto. Clemenza da esso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mostrata. Rispetto verso le spoglie di Pompeo. n 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Condotta da Cesare tenuta in Egitto. Di lui amori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| con Cleopatra. Sollevazione e guerra di Ales-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sandria. Vicende di Cesare. Di lui vittorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disposizioni da esso date nell' Egitto » 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Note cronologiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPITOLO L. Della storia di Roma dalla morte di Pom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| peo fino alla battaglia di Munda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$. 1. Cesare viene colmato di onori in Roma. Si muove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a guerreggiare contra Farnace e ne trionfa. » 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Egli torna in Roma. Nuovi tratti della di lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| clemenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Condotta da esso tenuta in Roma. Suo secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| consolato. Stato delle cose nell' Africa. Av-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| venture di Catone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Cesare calma la sollevazione di una legione e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| passa nell'Africa. Prime di lui imprese in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| quella regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Vittoria riportata da Cesare presso Tapso. Ca- tone si chiude in Utica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Condotta tenuta da Catone dopo quella battaglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di lui morte. Di lui carattere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Cesare s' impadronisce di tutta l' Africa. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lui ritorno in Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Discorsi di Cesare al senato ed al popolo. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lui trionfi. Di lui liberalità. Spettacoli da esso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dati al popolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Leggi di Cesare. Tumulti insorti nella Siria » 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Riforma del Calendario operata da Cesare » 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Guerra nella Spagna intrapresa contra i figli di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pompeo. Cesare passa in quella provincia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The second of th |

| Battaglia di Munda. Vittoria segnalata ripor          |
|-------------------------------------------------------|
| tata da Cesare PAG. 385                               |
| CAPITOLO LI. Della storia di Roma dalla battaglia di  |
| Munda fino alla morte di Cesare.                      |
| §. 1. Continuazione della guerra nella Spagna tra Ce- |
| sare ed i figli di Pompeo. Fuga, avventure e          |
| morte di Gneo. Presa di Cordova, di Sivi-             |
| glia, di Munda ecc                                    |
| 2. Condotta da Cesare tenuta dopo la battaglia di     |
| Munda. Cesare torna in Roma. Onori che gli            |
| si rendono. Disposizioni da esso prese. Di lui        |
| clemenza. Maniere orgogliose da esso usate            |
| a fronte del senato                                   |
| 3. Sintomi di ambizione alla sovranità in esso os-    |
| servati. Malcontento del popolo e dei tribuni.        |
| Origine della cospirazione contro di esso tra-        |
| mata                                                  |
| 4. Cassio trae Bruto nella congiura. Disegni am-      |
| biziosi di Cesare. Prodigi che si pretendono          |
| osservati avanti la di lui morte 403                  |
| 5. Dubbj e timori dci congiurati. Loro condotta.      |
| Uccisione di Cesare                                   |
| 6. Note cronologiche e critiche                       |
| CAPITOLO LII. Della storia di Roma dalla morte di     |
| Cesare fino all'arrivo di Ottaviano in Italia.        |
| §. 1. Di quello che in Roma avvenisse dopo la morte   |
| di Cesare                                             |
| 2. Continuazione di quegli avvenimenti. Condotta      |
| tenuta da Antonio. Di lui destrezza. Risolu-          |
| zioni del senato a riguardo de' congiurati » 418      |
| 3. Nuove controversie. Testamento di Cesare. Di       |
| lui unerali                                           |
| 4. Artificiosa condotta di Antonio a riguardo dei     |
| congiurati. Richiamo di Sesto Pompeo. Mire            |
|                                                       |

|    | 467                                               |
|----|---------------------------------------------------|
|    | ambiziose di Antonio al potere sovrano . Pag. 428 |
| 5. | Continuazione degli avvenimenti di Roma » 429     |
| 6. | Arrivo di Ottaviano in Italia. Si dichiara figlio |
|    | adottivo di Cesare                                |
| 7. | Passaggio del medesimo a Napoli. Visita fatta     |
|    | a Cicerone. Arrivo di Ottaviano in Roma » 435     |
|    | Spierozione della tauala del Tomo V n. 139        |

,

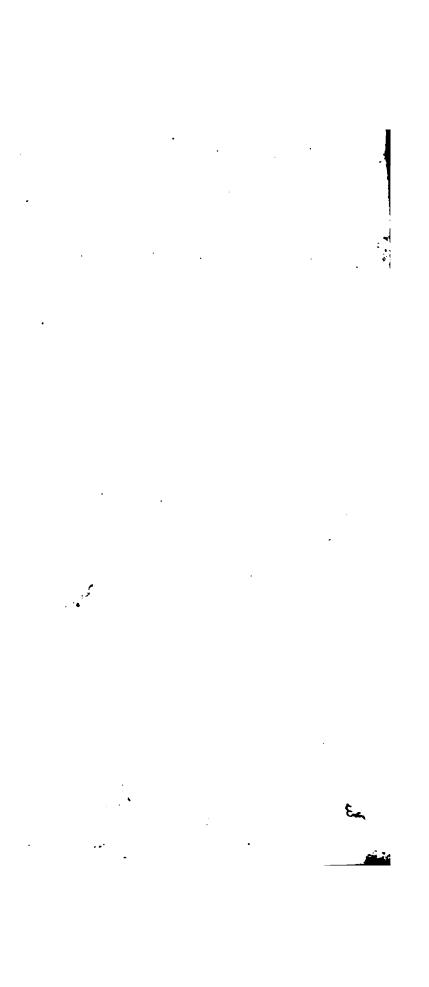



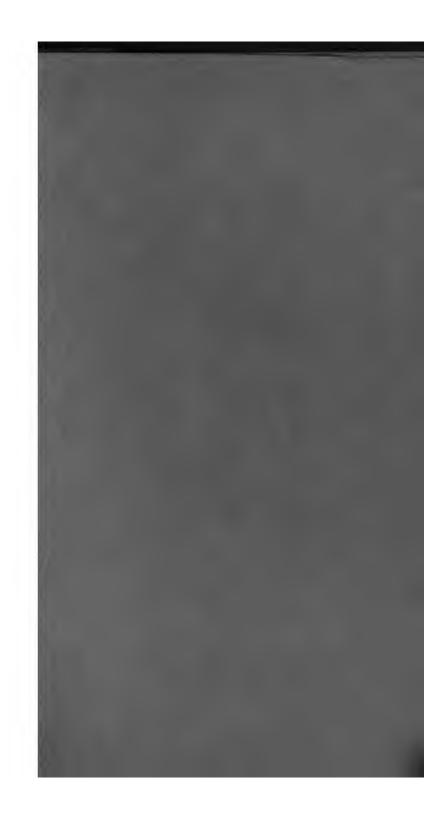



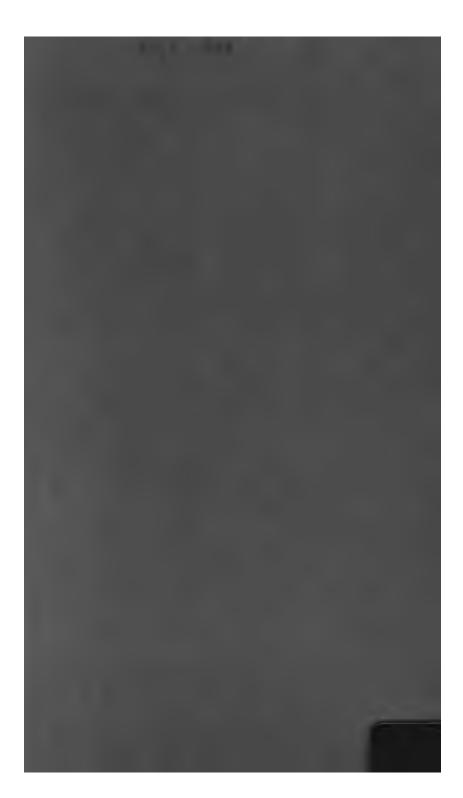

